

San José, Costa Rica **MARTES** 09 de julio del 2024 **¢650** 

www.nacion.com

HOY EN EL EDITORIAL

El gran desafío que sigue en Francia

> personas fueron arrestadas por el Caso Madre Patria

El freno a la extrema derecha, el domingo, genera un justificado alivio, pero ninguna certeza sobre el futuro. P. 26



OIJ teme que funcionario dio datos sensibles a red del Caso Madre Patria P. 10

# Banda usó abogado de Migración para rastrear a víctimas de fraude registral

Llamadas interceptadas

Grupo verificaba a través de contacto si dueños de terrenos estaban vivos o fuera del país, dice expediente Conversación de padre e hijo

Notario ligado a caso confesó que sobrino le ayudó con datos: 'Tengo un montón de propiedades'





30 DIPUTADOS A FAVOR, 13 EN CONTRA P. 3

# Aprobado informe que achaca al gobierno uso político del Sinart

Investigación legislativa determinó que se utilizó para dar contratos a medios afines

ABANGARES P. 5

# Alcalde ofreció cargo a mujer si retiraba denuncia civil

Joven alega inacción municipal en presunto caso de abuso sexual COOPESERVIDORES P. 20

# Solidarismo prevé mayor pérdida por inversiones

Cálculo inicial era de un 20%; ahora estiman hasta 25%



# Brote de virus respiratorios obliga a suspender visitas en hospital Geriátrico

Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Brotes de covid-19 e influenza mantienen cerrados varios salones del Hospital Nacional de Geriatría y obligaron al centro a suspender las visitas a pacientes internados, hasta nuevo aviso. La situación fue detectada el viernes 5 de julio, informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La directora del Geriátrico, Milena Bolaños Sánchez, confirmó 10 pacientes positivos por covid-19 y 12 más por influenza. Un grupo de 25 pacientes internados califica como "de alto riesgo de contagio", pues estuvieron en contacto con los enfermos o compartieron los mismos salones de hospitalización. Los pacientes con influenza y covid-19 se mantienen estables.

"Se mantiene una vigilancia estricta de los pacientes con síntomas que se ingresan al hospital. Como somos centro centinela de los virus respiratorios, se aplica la prueba para detectar los virus a cualquier paciente que ingresa. Esto nos permitió determinar el aumento tanto de los casos de covid-19 como de influenza. no solo en pacientes que se ingresaban, sino también en los hospitalizados," dijo Bolaños.

Guiselle Guzmán, jefa del área de Salud Colectiva de la CCSS, confirmó que el comportamiento de los casos positivos de covid-19 ha mantenido una tendencia al aumento en las últimas semanas. Este se ha registrado en comunidades y servicios de salud.

Para proteger a la población



El Hospital Nacional de Geriatría intenta controlar brotes de influenza y covid-19 entre sus pacientes hospitalizados. RAFAEL PACHECO

adulta mayor del riego de enfermar por virus respiratorios, Bolaños recomienda no visitarlos si está con síntomas respiratorios; si los enfermos respiratorios son cuidadores de adultos mayores, deben tomar medidas de protección al estar cerca, como uso de mascarilla, técnica de tosido y estornudo e higiene de manos.

Además, aconseja asegúrese de que tienen completos los esquemas de vacunación, no llevar a los adultos mayores a lugares con aglomeraciones y mantenerse vigilante de su condición de salud y de cualquier signo de alarma como decaimiento, pérdida de apetito y desorientación.

Si detecta algún signo de alarma, lleve al adulto mayor cuanto antes al centro médico.

Niños también. Con el ingreso de las lluvias se inició la temporada alta en la circulación de virus respiratorios. El Hospital Nacional de Niños es uno de los centros donde también se mide el comportamiento de esos microorganismos.

El director general de ese centro, Carlos Jiménez, confirmó que, en las últimas dos semanas, el comportamiento de las infecciones de las vías respiratorias ha registrado una tendencia a la baja. Sin embargo, el hospital mantiene un porcentaje de ocupación de alrededor del 65% en las camas generales y de 85% en camas para casos respiratorios.

La consulta por casos respiratorios en la primera semana de vacaciones fue de 35 pacientes menos por día.

En la población infantil, los virus de mayor circulación son: rinovirus (23 casos detectados), influenza A (15 casos), parainfluenza (13 casos), SARS-CoV-2 (11 casos), virus respiratorio sincitial y adenovirus (un caso cada uno). Siete pacientes fueron hospitalizados por covid-19 y seis por influenza en la última semana.

HACE 50 AÑOS, 9 DE JULIO DE 1974

# Lámparas en mal estado en la capital

Redacción. Numerosas personas nos han llamado la atención sobre la cantidad de lámparas de mercurio del moderno alumbrado de San José que están fuera de servicio. Tanto en la zona comercial de la capital, como en los barrios en donde se instalaron hace ya varios años, hay cantidad de lámparas apagadas, lo que desde luego favorece las constantes incursiones nocturnas del hampa. Se espera que la Municipalidad de San José y la CNFL se preocupen por arreglar las lámparas pronto.

# Turrialba lidia con alto costo de carne

Redacción. Diputados y expendedores de carne del cantón de Turrialba se reunieron con el ministro de Economía, Industria y Comercio para plantearle el problema que afronta aquella localidad como consecuencia de los altos precios de la carne. El funcionario prometió intervenir en el asunto, que afecta tanto a los expendedores como a los consumidores. El legislador turrialbeño A. H. C. manifestó que una de las formas de solucionar el problema es el incremento de la ganadería.



Una cuadrilla de San Ramón esperaba la apertura de una bodega para llenar las carretillas. LN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

# Sube el precio de diarios en México

México D. F. Los diarios mexicanos registraron hoy un nuevo aumento de precios, duplicando el que tenían hace nueve meses. Los matutinos aumentaron del equivalente de ocho centavos de dólar a 12, en octubre pasado, para la edición de días de semana. Ayer subjeron a 16. Las ediciones dominicales tienen un precio de 32 centavos de dólar. Los editores tomaron en conjunto la decisión de aplicar un nuevo aumento al precio de sus diarios, ante la continua alza del precio del papel.

# Pronóstico del tiempo

# Lluvias vespertinas

Se prevé un ambiente cálido y nuboso en la mañana y, por la tarde, lluvias en las montañas y en sectores bajos del Pacífico, zona norte, Valle Central y el Caribe. Se reducirán en la noche.



# Mareas para mañana

| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES  |
|------------|----------|-------|----------|-------|
| Dt         | 11:48 AM | 1,35  | 05:49 AN | 18,44 |
| Puntarenas |          |       | 05:54 PN | 18,21 |
| Golfito    | 11:37 AM | 1,8   | 05:30 AN | 18,37 |
| Gointo     | 11:51 PM | 1,51  | 05:41 PM | 18,04 |
| Ouenes     | 11:47 AM | 2,56  | 05:41 AN | 18,82 |
| Quepos     |          | 100   | 05:45 PM | 18,56 |
| Golfo de   | 11:34 AM | 1,94  | 05:30 AN | 17,74 |
| Papagayo   | 11:53 PM | 1,51  | 05:38 PM | 17,61 |
| Limón      | 09:53 AM | -0,58 | 02:46 AN | 10,47 |
| Limon      | 09:42 PM | 0,01  | 05:15 PM | 10,28 |

# CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm

Apdo. postal: 10138-1000 San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710 e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v

domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118

e-mail: publicidad@nacion.com Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





El papel de este

de bosques

periódico procede

Etemerides SALE: 05:22 a.m. SE PONE: 06:02 p.m. FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com Esteban Oviedo. eoviedo@nacion.com

→ 30 diputados votaron a favor; 13, en contra

# Aprobado informe que achaca al gobierno un uso político del Sinart

> Investigación legislativa determinó que se utilizó para dar contratos a medios afines

### Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Con votos 30 a favor y 13 en contra, los diputados aprobaron ayer el informe de la Comisión investigadora de los contratos de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), donde se concluye que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó la agencia de publicidad del Sinart para concentrar la pauta estatal y politizar este recurso.

Según la investigación, los recursos se usaron para otorgar contratos a los medios de comunicación afines al gobierno.

A favor votaron 15 legisladores de Liberación Nacional (PLN), cinco del Frente Amplio (FA), cinco del Liberal Progresista (PLP), dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una de Progreso Social Democrático (PPSD) y las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.

En contra, votaron seis del PPSD, cinco de Nueva República (PNR) y dos del PUSC.

La Unidad, el partido más dividido en esta votación, alegó que la fracción dejó el voto a la libre, aunque la presidenta del foro investigadora era la socialcristiana Vanessa Castro. Ella y Alejandro Pacheco avalaron el informe, mientras que Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles lo rechazaron. Horacio Alvarado y María Marta Carballo se salieron del plenario. Los tres restantes de la fracción no asistieron a la sesión.

Para la mayoría de diputados del plenario, el gobierno empleó un método perverso para que el Sinart recurriera a contrataciones por demanda, pues eso servía para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar recursos a quienes que no ejerzan una línea crítica hacia el Poder Ejecutivo.

El reporte de la investigación tiene las firmas de Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), así como de los liberacionistas Dino-



Ariel Robles y Dinorah Barquero formaron parte de la comisión investigadora del Sinart. MAYELA LOPEZ

rah Barquero y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Entre las conclusiones de la indación, se determinó que, desde la Presidencia de la República, se comprometió al Sinart y se le sometió a una crisis sin precedentes, al usarse con un fin estrictamente político.

La investigación también concluyó que no hubo criterios técnicos para la asignación de los recursos públicos utilizados para la pauta estatal.

A diferencia de los cinco firmantes, el fabricista Pablo Sibaja, y la oficialista Ada Acuña emitieron informes propios, separados del reporte de la mayoría.

Durante la discusión del informe ayer, Obando, del PLP, cuestionó que el Estado haga más Estado para mantener un sistema ineficiente. Dijo que, entre las sugerencias de su fracción, está la del cierre de la agencia de publicidad del Sinart.

"La plata no alcanza para mantener cosas que no sirven, ese dinero se puede usar en becas, por ejemplo", enfatizó Obando.

Además de la politización de la pauta estatal, el informe cuestiona al Comité Editorial de la Presidencia de la República, órgano creado por sugerencia del productor Christian Bulgarelli. La recomendación de los diputados al Ministerio Público es que se investigue dicho comité por el presunto delito de tráfico de influencias. en relación con el manejo de una donación del Banco Centroamericano de Investigación Económica (BCIE) y por la concentración de fondos del Sinart.

Precisamente, con dinero donado por el BCIE, se concedió un contrato por \$405.800 a la empresa de Bulgarelli, Nocaut, para asesoría en comunicación al gobierno de Rodrigo Chaves.

El comité que los diputados solicitaron investigar estaba integrado por el presidente, Rodrigo Chaves; la hoy exministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la diputada oficialista Pilar Cisneros y el publicista Federico Cruz, conocido como Choreco.

Además, el reporte cuestiona la participación de Cisneros y Cruz en un órgano del Ejecutivo, pues ninguno es funcionario del gobierno.

En su intervención, Dinorah Barquero dijo que la participación de Cisneros es contraria al artículo 111 de la Constitución, donde se establece que es incompatible que una persona con una diputación preste sus servicios en cualquier otro poder de la República, bajo pena de perder la credencial.

El informe recomienda que este asunto vaya a revisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La independiente Gloria Navas destacó que la investigación se centró en la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, así como en el resguardo de los recursos públicos que, temen los diputados, se hayan dilapidado.

Los diputados hicieron hincapié en que Cruz, pese a no ser un funcionario, asumió labores designadas por Chaves y el comité editorial, incluso gestionando contratos y orientando decisiones sobre fondos públicos. Por eso, la recomendación del foro es que el Ministerio Público investigue la injerencia y participación del publicista Federico Cruz. La misma petición le hicieron a la Procuraduría de la Etica Pública (PEP), además de solicitarle evaluar si hay méritos para denunciar un presunto delito de tráfico de influencias en las contrataciones analizadas.

Entre los funcionarios que la comisión legislativa pide a la Fiscalía indagar están el presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí; el director general, Federico Amador; el exencargado de los planes de medios, David Tencio, y el expresidente ejecutivo, Allan Trigueros.

La oficialista Paola Nájera cuestionó que hubiera premura para dictaminar y debatir el informe sobre Sinart, pero no para otras indagaciones, como las del Caso Diamante o el uso de recursos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.



"Ustedes manipularon un medio para que me despidiera", dijo ayer Vanessa Castro. LN

# Castro niega acusación de un 'conflicto de intereses'

### Aarón Segueira

aaron.sequeira@nacion.com

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), rechazó las acusaciones que le lanzó la legisladora de gobierno, Ada Acuña, este lunes, sobre un supuesto conflicto de intereses al formar parte de la comisión investigadora de la pauta publicitaria del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

"¿Cuál conflicto de intereses, doña Ada, dígamelo en la cara? ¡Vuélvame a ver a los ojos y me dice cuál conflicto! Ustedes fueron los que manipularon un medio de comunicación para que me despidiera.

"Entonces, ¿quién es el que tiene la relación, ustedes o yo?, ¿quién está manipulando el medio, ustedes o yo? Dígame cuál conflicto de intereses tengo y defiéndamelo posteriormente en los tribunales. ¡Cáscara! Decir que tengo conflicto de intereses, cuando la relación de los medios de comunicación es con ellos", dijo la socialcristiana.

Los reclamos se dieron en el plenario, este lunes, durante la discusión del informe de la comisión investigadora del Sinart, luego de que Ada Acuña acusó de incurrir en conflicto de intereses a Castro, a Johana Obando, del Liberal Progresista (PLP), y a Danny Vargas, de Liberación Nacional (PLN).

Según la oficialista, el órgano investigador "se fraguó en un terreno de conflicto de intereses", porque la presidenta del foro investigador, Vanessa Castro, fungía como asesora de la televisora Repretel en comunicaciones.

A inicios de marzo, Castro

→ PASA A LA PÁGINA 4

reveló que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tomó acciones para que ella perdiera un contrato de servicios profesionales que tenía desde hacía 18 años con una televisora. Luego, se confirmó que se trataba de Repretel.

El mandatario habría pedido al embajador de Costa Rica en México, el exdiputado rojiazul Pablo Heriberto Abarca, que lo pusiera en contacto con el dueño de Albavisión, grupo propietario de Repretel.

Precisamente por eso, cuando Acuña habló de conflicto de intereses, Vanessa Castro se molestó y enfatizó en que la investigación sobre la politización de la pauta estatal, concentrada en la agencia de publicidad del Sinart, demostró el interés del gobierno por manipular a los medios.

"No tienen idea, hablan de democratización, pero esta implica no manipular a los medios, no tomarlos como un brazo político. Eso es democratizar medios, respetarlos y no manipularlos para que echen a una persona, sino respetarlos y dejar libremente que vayan a las conferencias de prensa, no darles las preguntas para que se las hagan", agregó Vanessa Castro.

Ada Acuña también señaló a Johana Obando, porque de entrada "dejó claro su interés de cerrar el Sinart", y a Danny Vargas, porque, supuestamente, "expresó vender páginas de comunicación, es decir, tener un interés comercial".

De la misma forma que Castro, Johana Obando encaró a la diputadaAcuña: "Diputada, ¿por qué le sigue vendiendo humo al pueblo, por qué le sigue mintiendo de esa forma tan descarada? No pueden aceptar que esa agencia se usó como un mazo político y como un botín político".

Adicionalmente, rechazó las acusaciones que hizo Acuña por sus ausencias, pues dijo que no tenía por qué justificar-le a la oficialista los permisos que necesitó, salvo a la Presidencia y a la Secretaría de la comisión.

"En todo caso, qué decir de los múltiples berrinches que usted hizo en la comisión y que el diputado Ariel Robles se los señaló, porque la berrinchuda en esa comisión era usted", indicó.

Obando dijo que, desde las primeras audiencias, fue evidente que la agencia de publicidad del Sinart la utilizó el Ejecutivo como un medio para apalancar la imagen del presidente.

Por su parte, Danny Vargas le pidió aclarar de dónde sacó que él vendía páginas. "Se especuló si eran páginas de OnlyFans o qué sé yo, porque no entiendo eso de que yo vendo páginas. No ha sido una de las actividades privadas que yo he realizado en mi vida. De ser así, yo aceptaría una disculpa; si usted se equivoca, le acepto. De no ser así, yo acá mismo renuncio a mi inmunidad para que usted me denuncie por tráfico de influencias o conflicto de intereses, pero usted renuncie, porque no se vale calumniar", reclamó. ■

EVENTUAL INCLUSIÓN DE MÁS DELITOS SE DEFINIRÁ EN EL PLENARIO LEGISLATIVO

# Congresistas dictaminan reforma a Constitución para extraditar a ticos

Deberán decidir si ajuste en Carta Magna se hace al artículo 31 o 32

### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La reforma constitucional para autorizar la extradición de costarricenses, en caso de que sean requeridos por autoridades extranjeras debido a delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, fue dictaminada afirmativamente este lunes por la comisión especial de la Asamblea Legislativa a cargo de estudiar la propuesta.

De forma unánime, los legisladores acogieron el texto, tal y como fue presentado por la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para modificar el artículo 32 de la Constitución política, el cual establece que "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional".

Con la modificación, se agrega la frase "salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes".

Óscar Izquierdo, presidente del foro legislativo, explicó que, en esta etapa del trámite, la decisión se limita a definir si se acoge o no la iniciativa, por lo que no se cuenta con la potestad de hacer cambios a la redacción, pese al interés de los legisladores de incorporar más delitos o la recomendación de la Procuraduría General de la República (PGR) de efectuar el cambio al numeral 31 de la Carta Magna, en vez de al 32.

Izquierdo indicó que los cambios quedarían en manos del plenario legislativo.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) también mencionó que no se ha recibido el informe solicitado al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, respecto a otros posibles delitos que se podrían incorporar a la reforma constitucional.

La Procuraduría concluyó, en un criterio sobre el proyecto de ley, que los diputados pueden efectuar la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses, sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

El abogado del Estado declaró que no existe un dere-



La reforma constitucional para autorizar la extradición de costarricenses pasa al plenario de la Asamblea Legislativa, luego que una comisión especial decidiera acoger la propuesta. MAYELA LÓPEZ

cho fundamental que garantice a los costarricenses el no ser extraditados del territorio nacional, además de que los redactores de la Constitución Política de 1949 nunca pretendieron impedir la aplicación de esta herramienta jurídica.

"Tampoco puede considerarse que la no extradición de nacionales sea un derecho humano, pues, a la fecha, ningún tribunal internacional o regional de derechos humanos lo ha reconocido como tal, y muchos países han modificado sus legislaciones para permitir la extradición de sus nacionales frente a la existencia de delitos de carácter internacional", aclaró la Procuraduría.

Entre las modificaciones por analizar, se encuentra una moción propuesta por el exmagistrado Carlos Arguedas, a solicitud del foro legislativo.

Esta moción agregaría que se permitiría la extradición "con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes".

Tareas pendientes. Será el plenario de la Asamblea Legislativa definirá si se incluyen más delitos en la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses o si se mantiene la redacción original, que limita la entrega de nacionales a casos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el terrorismo.

Igualmente, el pleno de los diputados tendrá que decidir si la extradición se introduce en el artículo 32 de la Constitución Política, como lo plantea la iniciativa, o si la traslada al numeral 31, como lo recomendó la Procuraduría General de la República (PGR).

El director de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos, confirmó a *La Nación* que las mociones de reforma constitucional se conocen y se aprueban en el plenario.

Esperan a Servicios Técnicos. Óscar Izquierdo explicó que no hay un acuerdo sobre los demás crímenes que se podrían añadir, sino que todo depende de lo que Servicios Técnicos responda, a partir de "una lista muy larga" que los parlamentarios plantearon y solicitaron evaluar, a la luz de la reforma.

El diputado afirmó que tampoco existe una decisión dentro de su bancada.

"No tiene sentido entrar a analizarlo ahora cuando no sabemos si tienen conexidad o no. Vamos a esperar a lo que diga Servicios Técnicos para, a partir de ahí, tomar una decisión", añadió.

Blanqueo de capitales. El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), abogó por incluir otras conductas delictivas conexas, como el blanqueo de capitales y la asociación ilícita. "Nos dicen los expertos que usualmente las acusaciones incluyen estos delitos y que es más sencilla la persecución penal de esos dos tipos que del tráfico internacional de drogas", agregó.

No obstante, mencionó que, si bien su fracción está de acuerdo en términos generales con la reforma, aún está pendiente la toma de un acuerdo para enriquecer la propuesta de ley, sobre cuáles son esos otros delitos que se deben añadir.

La verdiblanca Paulina Ramírez expresó un criterio similar al de Feinzaig. Alegó que la reforma, tal y como está planteada, "podría resultar muy limitada".

"Creo que ha llegado el momento de realizar modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico para permitir que, bajo ciertos supuestos y respetando ciertos derechos y garantías, cualquier costarricense que presuntamente haya cometido hechos delictivos en el territorio de otro país, pueda someterse al procedimiento penal extranjero, ya sea para demostrar su inocencia, o bien, para ser sancionado conforme a la ley y cumplir la condena. No se vale escudarse

en la nacionalidad para evadir la justicia", argumentó.

Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también declaró que hay interés de su fracción en agregar a la propuesta los delitos vinculados con el narcotráfico.

Por su parte, David Segura afirmó que el Partido Nueva República (PNR), "está completamente de acuerdo con que la redacción del artículo quede totalmente abierta a cualquier tipo de delitos".

Recomendaciones. Gonzalo Gómez Escobar, asesor de la Fiscalía General de Colombia, recomendó a los legisladores abrir la redacción para sumar otros delitos que no limiten la reforma al narcotráfico o al terrorismo.

El experto advirtió a los diputados costarricenses de que la reforma era limitada y "generaría problemas de impunidad". Como ejemplo, mencionó que, cuando Estados Unidos pide extraditar a una persona por narcotráfico, también incluye en la petición los delitos de lavado de dinero y conspiración.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, hizo la misma sugerencia y propuso que se incorporen la trata de personas, el tráfico de armas y hasta los feminicidios.

En tanto, la Procuraduría sugirió incluir las conductas contempladas en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión), así como las relacionadas con las convenciones internacionales atinentes a las materias de terrorismo y tráfico internacional de drogas, que constituyen compromisos asumidos por Costa Rica en el ámbito de las Naciones Unidas.

Artículo 31 o 32. Si bien la discusión se ha centrado en la posibilidad de incluir más delitos, la Procuraduría hizo un señalamiento adicional sobre introducir el cambio en el artículo 32 de la Carta Magna.

El abogado del Estado advirtió de que la prohibición del artículo 32, de que "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional", fue establecida por el constituyente originario, "para evitar la expulsión de nacionales por razones políticas", por lo que no guarda relación con el procedimiento de extradición regulado en el numeral 31.

El párrafo segundo del artículo 31 de la Constitución Política señala que "la extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense".

Al respecto, Izquierdo aseguró que la mayoría de expertos a los que consultó la comisión, consideraron que lo indicado era plantear el cambio en el artículo 32.

La reforma requiere de al menos 38 votos para su aprobación en primer debate en el plenario, para luego enviarla a consulta a la Sala Constitucional. ■



El alcalde de Abangares, Javier Bogantes, fue elegido por el partido Unidos Podemos y juramentado el 11 de abril de este año, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). MARVIN CARAVACA

EXFUNCIONARIA RECLAMÓ INACCIÓN ANTE PRESUNTO ABUSO SEXUAL

# Alcalde ofreció contratar a mujer a cambio de que retirara demanda

> Javier Bogantes hizo el anuncio en Concejo Municipal de Abangares

Roger Bolaños V.

roger.bolanos@nacion.com

El alcalde de Abangares, Javier Bogantes Castro, de Unidos Podemos (UP), anunció que ofrecería un puesto a una exfuncionaria con la condición de que retirara una demanda civil que presentó contra la Municipalidad por no actuar ante un presunto abuso sexual de parte del exalcalde, Heriberto Cubero Morera, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Así lo afirmó Bogantes en una sesión del Concejo Municipal. La extrabajadora planteó una demanda civil por ¢40 millones, de los cuales ¢10 millones corresponderían al ayuntamiento.

Las declaraciones del alcalde, quien asumió el cargo el 1.º de mayo, se produjeron durante la sesión 35-2024, el 11 de junio anterior.

Según consta en la página cinco del acta de la reunión, en la sección "Asuntos varios", los regidores empezaron a hablar de la acción civil resarcitoria en la que el ayuntamiento guanacasteco figura como demandado.

El presidente del Concejo, José Gerardo Cruz Rodríguez, informó a los regidores de que el 21 de junio empezaría el juicio contra el ayuntamiento y el exalcalde Cubero.

"La muchacha acusó también a la Municipalidad y al Concejo por falta de decisión. Ella pidió al Concejo que hiciera un órgano fiscalizador e investigador, y parece que el Concejo no tomó la decisión. Ella los está acusando a ellos y a la Municipalidad, evidentemente, porque ahí es donde supuestamente está la plata; si ella ganara el juicio, son millones de millones", aseguró el presidente, indican las actas.

Seguidamente, tomó la palabra Bogantes: "El abogado nos cobró ¢1 millón por llevarnos el caso. Ahora, yo voy a contratar a la muchacha Saborío para que me ayude con el acueducto, y una de las condiciones que le estoy poniendo es que quite esa denuncia, vamos a ver qué pasa".

Las declaraciones del funcionario, de 65 años y quien es técnico en producción industrial, se encuentran en el acta ordinaria número 35 del 2024, VERSION

【 🧗 LA DECLARACIÓN NO ES EXACTAMENTE COMO DICE EL ACTA; AHORITA, LA PARTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD ESTÁ ESTUDIANDO EL AUDIO PARA TRATAR DE ACLARAR QUE NO ES EXACTAMENTE LO QUE DIJE. LO QUE YO TRATÉ DE DECIR ES QUE NOSOTROS NO QUERÍAMOS CONTRATAR A NADIE QUE TUVIERA DEMANDAS CONTRA LA MUNICIPALIDAD. AHORA, LO HEMOS ESTUDIADO Y NOSOTROS NO PODEMOS ESTABLECER ESE TIPO DE PROHIBICIONES A NADIE".

# **Javier Bogantes**

Alcalde de Abangares

disponible en la página web del ayuntamiento guanacasteco.

La Nación buscó tener acceso a la grabación en video de la sesión del Concejo Municipal, que por ley debe publicarse. No obstante, tras consultar las redes sociales del municipio, no fue posible encontrarlas.

Posteriormente, este medio contactó con el alcalde por vía telefónica para conocer su punto de vista respecto a las declaraciones que se le atribuyen.

El jerarca recalcó que todo se trata de un malentendido, debido a un error en la transcripción del acta.

"La declaración no es exactamente como dice el acta; ahorita, la parte legal de la Municipalidad está estudiando el audio para tratar de aclarar que no es exactamente lo que dije. Lo que yo traté de decir es que nosotros no queríamos contratar a nadie que tuviera demandas contra la Municipalidad. Ahora, lo hemos estudiado y nosotros no podemos establecer ese tipo de prohibiciones a nadie", declaró Bogantes.

"No era que se estaba negociando, era que había la posibilidad de contratar a la muchacha, pero ella tenía la demanda y lo estábamos valorando. Pues sí, lo reconocemos, el acta transcribe lo que usted dice, pero estamos en eso, el departamento Legal está evaluando, por eso no me puedo referir mucho al tema", agregó.

Este periódico le consultó al responsable del ayuntamiento si era posible tener acceso a la grabación en audio o video de la sesión del Concejo, ya que no se encuentra disponible en redes sociales. Sin embargo, Bogantes indicó que él no podía hacer esa gestión, sino que debía hacerse por medio de la Secretaría del Concejo.

Del mismo modo, este medio intentó contactar en varias ocasiones a la recepción del ayuntamiento de Abangares y a la Secretaría del Concejo; sin embargo, ninguna de las múltiples llamadas que se realizaron fue atendida.

Asimismo, La Nación envió un mensaje al exalcalde Cubero a su buzón en la red social Facebook. El mensaje aparece como visto, pero no hubo respuesta.

La extrabajadora de la Municipalidad de Abangares presentó en agosto del 2023 una acción civil resarcitoria contra el ayuntamiento guanacasteco y el exalcalde.

Saborío reclama a Cubero ¢10 millones como indemnización por daño material, debido al dinero que dejó de percibir tras ser despedida del municipio "por no acceder a los favores sexuales pedidos por su superior jerárquico".

Asimismo, le exige ¢20 millones por daño moral, depresión, ansiedad, frustración, acoso y deterioro emocional, entre otros motivos.

Finalmente, Saborío solicita al municipio abangareño el pago de ¢10 millones como indemnización por el daño que le provocó su inacción.

Asegura que el ayuntamiento no intervino en la situación y falló en su deber de vigilar la conducta de sus trabajadores. Las tres pretensiones suman los ¢40 millones exigidos por la demandante.

Estos acontecimientos también forman parte de una acusación penal contra Cubero, que se tramita bajo el expediente 22-001020-0413-PE a cargo de la Fiscalía de Cañas, Guanacaste.

ALEGAN QUE APOYA MILLONARIO RECORTE A MEP

# 13 diputados presentan moción de censura contra Anna Katharina Müller

### Aarón Sequeira y Arianna Villalobos S.

aaron.sequeira@nacion.com

Trece diputados presentaron una moción de censura contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Los legisladores alegan, entre otras razones, que la jerarca apoya la propuesta de recortar ¢65.000 millones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2025.

La moción la firman los seis congresistas del Frente Amplio, cuatro del Partido Liberación Nacional, una del Partido Unidad Social Cristiana, una del Partido Liberal Progresista y la independiente Gloria Navas.

Los parlamentarios alegan que la ministra se niega a cumplir con el pago de diferentes componentes salariales a los funcionarios del MEP. Entre ellos, citan el aumento por costo de vida, además de reportes sobre salarios incompletos, lecciones y recargos no reconocidos, rebajos injustificados y falta de pago de prestaciones.

La moción dice que, debido a esto, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, convocó a Müller a rendir cuentas el 10 de junio, pero no se presentó.

Según la Defensoría de los Habitantes, la jerarca había confirmado su asistencia al encuentro desde el 7 de junio, pero una hora antes de la reunión avisó que no llegaría. Para los legisladores, esta ausencia transgrede el deber de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Los diputados exponen que, el 11 de junio, la Defensoría inspeccionó la unidad de reclamos salariales del MEP, en donde determinó que existen alrededor de 60.000 reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales. Estos corresponden a unas 37.000 personas de los 88.000 trabajadores de la cartera.

Sobre el presupuesto del 2025, los firmantes dicen que, con el recorte de ¢65.000 millones, el Ministerio tendría "el presupuesto más bajo de los últimos años, alejándose cada vez más del 8% del PIB para educación".

Según los legisladores, esto generaría una clara afectación al sistema de educación pública y violentaría el derecho humano a la educación, así como el interés superior de las personas menores de edad.

Con respecto a la "Ruta de la Educación", la moción dice que, hasta la fecha, se desconoce el documento técnico que respalda el programa y genera "incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público".

Añade que este mismo hecho fue señalado por la Contraloría General de la República en diciembre del 2023 en el informe N.º DFOE-CAP-IAD-00012-2023, denominado "Informe de Auditoría sobre la Planificación Integral del Sistema Educativo".

El grupo de diputados describe que, a dos años de la gestión de la jerarca, la crisis educativa "se agudiza", y continúan los problemas por los cuales fue convocada a una interpelación en el plenario el pasado 26 de setiembre del 2023.

Señalan deficiencias como el debilitamiento del bilingüismo en las aulas, la falta de seguimiento de Programas Integrales de Nivelación Académica, debilidades de las Pruebas Nacionales Estandarizadas y el deterioro de la infraestructura educativa, entre otros.

Finalmente, denuncian que todas estas acciones y omisiones de Müller "afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica", lo cual genera "gran incertidumbre en la población y violenta diferentes derechos humanos vinculados a la educación".

Una moción de censura requiere de 38 votos para ser aprobada en el plenario. La propuesta pasó al análisis del Directorio legislativo para que le asigne fecha a la discusión.



Para los diputados, las acciones de la ministra de Educación "afectan el futuro social y educativo de Costa Rica". ALBERT MARÍN



A Taciano Lemos Pires se le impuso una medida cautelar por cuatro meses, que van del 8 de julio al 8 de noviembre. El médico mantendrá sus condiciones salariales y la jornada laboral. JOSE DÍAZ

SERÁ ASIGNADO EN OTRO HOSPITAL EN LABORES AFINES A SU PERFIL

# Separado director del Calderón señalado por presunto alcoholismo

La medida es temporal mientras se investiga denuncia de cinco jefaturas

# Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

El doctor Taciano Lemos Pires fue separado temporalmente de la dirección del Hospital Calderón Guardia, mientras se investiga una denuncia planteada por cinco jefaturas sobre los aparentes problemas de alcoholismo del médico.

La medida fue confirmada ayer por Natalia Bejarano, directora interina de la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mediante un boletín de prensa.

Bejarano detalló que a Lemos Pires se le impuso una medida cautelar por cuatro meses, que van del 8 de julio al próximo 8 de noviembre. Durante ese tiempo, mantendrá sus condiciones salariales y jornada laboral.

"Será trasladado temporalmente a otro establecimiento de salud en las funciones que la máxima autoridad de ese centro le asigne, en el entendido que estas deberán ser afines a su perfil profesional", manifestó sin revelar el nombre del hospital.

Indicó que la disposición garantiza la imparcialidad y transparencia de la investigación y evita el riesgo de obstaculización. También, según dijo, asegura el respeto al debido proceso y da mecanismos para la defensa de los indagados por medio de re-

cursos ordinarios.

La Nación intentó comunicarse con el jerarca, pero no respondió su celular. Se le envió también un mensaje escrito a su WhatsApp. Este medio ha tratado de conversar varias veces con él desde el pasado 7 de junio.

El 16 de abril anterior, cinco jefaturas del Calderón Guardia externaron su malestar y preocupación por los aparentes problemas de alcoholismo de Lemos. Para los funcionarios, esa condición pone en riesgo la vida de los pacientes.

Las preocupaciones las manifestaron en un documento enviado a Karla Solano, directora de la Red de Servicios de la Caja, en donde señalan un evento del 1.º de abril del 2024, cuando fueron alertados de que el director había sufrido ese día un trauma craneoencefálico, debido a que supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Debido a esa situación, se efectuó una reunión del Consejo Gerencial en la Dirección General del hospital ese 1.º de abril y se le pidió a Lemos "acogerse a una incapacidad temporal para su recuperación".

La respuesta inicial del jerarca fue negativa, pero luego de varias horas de conversación, aceptó incapacitarse y someterse a valoración médica

En esa cita, varios médicos se quejaron de que la presencia del director en el centro hospitalario bajo los efectos del alcohol es un asunto frecuente.

Manifestaron que, durante las reuniones, Lemos sufre "disociación de información, desenfoque de la emergencia, momentos de pérdida de control donde eleva fuertemente la voz en contra de los funcionarios, órdenes grotescas, retraso en firmas, ausentismo frecuente por las mañanas y en la tarde y amenazas de despido".

La Nación tiene copia del informe firmado por las jefaturas. Este documento fue remitido a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General y a la Gerencia Médica de la Caja.

De acuerdo con el informe, Rodrigo Chamorro, jefe de Cirugía del centro médico, confrontó a Lemos y le advirtió de que "está manejando un avión tomado, bajo los efectos del alcohol". De inmediato, Chamorro amenazó con renunciar a su puesto porque "está en riesgo la vida de los pacientes".

El 27 de abril del 2021, Lemos fue detenido, a las 11 p. m., en San Sebastián por conducir en presunto estado de ebriedad.

Separación. La Dirección de Red de Servicios de Salud también informó sobre el traslado temporal del director de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud de la región Brunca, cuya identidad no trascendió.

El funcionario será ubicado en otra área de salud de la región, donde desempeñará tareas afines a su perfil, mientras se investigan varias denuncias relacionadas con irregularidades en la gestión de esa sede.

La separación rige desde el jueves 4 de julio y también es por cuatro meses. ■

DECLARACIONES DE LUIS MIRANDA ANTE COMISIÓN LEGISLATIVA

# Subdirector de Aviación: No había un daño exagerado de la pista'

Según funcionario, operaciones se reanudaron tras tormenta Bonnie

### **Patricia Recio**

arecio@nacion.com

El subdirector de la Dirección General de Aviación Civil, Luis Miranda, aseguró anoche ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que los informes recibidos tras el paso de la tormenta Bonnie, en julio del 2022, no reflejaban un "daño exagerado" en la pista del aeropuerto Daniel Oduber y que, incluso, las operaciones se mantuvieron pasada la emergencia.

Esa versión confirma, una vez más, la inexistencia de un nexo causal entre ese evento climatológico y el daño en la infraestructura, la cual fue incluida en un decreto firmado un año después de la tormenta para gestionar su reparación mediante una contratación de emergencia.

CENTRO CONVENCIONES

**COSTA RICA** 

"Tuve acceso a la información de que no había daño exagerado de la pista y las operaciones se mantenían una vez que la tormenta lo permitiera... No soy experto en infraestructura ni ingeniero, pero no había un daño que interrumpiera las operaciones en el aeropuerto", afirmó.

Agregó que, previo a la publicación del cartel de licitación, tuvo conocimiento del informe en el que ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica alertaban sobre la ausencia de nexo, pero la única acción que se tomó desde esa entidad fue seguir un criterio legal que recomendaba trasladar la información al entonces ministro Luis Amador.

Según detalló, cuando recibieron el oficio en el que los ingenieros advertían que la reparación de la pista no se debía atender mediante un mecanismo de emergencia, porque los daños no fueron ocasionados por el evento climático, el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo le preguntó "qué hacían" con el documento, y luego supo de la recomendación de los asesores jurídicos de remitirlo a Amador.

Según dijo, fue Amador quien propuso al Consejo Técnico de Aviación Civil que la rehabilitación se tramitara vía emergencia. Añadió que nadie en ese foro expresó oposición a lo planteado por el exministro.

Al ser cuestionado por las razones por las que no denunció la intención de validar el nexo inexistente, Miranda aseguró que confió en que al solicitar el criterio de la asesoría legal y seguir esa recomendación se estaba dando el tratamiento adecuado.

Según dijo, debido a que se trataba de temas técnicos y de ingeniería sobre los cuales no tiene experiencia, no hizo un análisis de lo que se detallaba en el documento de los ingenieros para valorar si se estaba o no utilizando información verídica. Sin embargo, reconoció que la vía que se buscó para solucionar la afectación



Luis Miranda aseguró que su participación en el proceso se limitó a remitir las ofertas para reparar la pista a la CNE. CAPTURA DE VIDEO

Acompañados por

**AUDITORIO CIC ANDE** 

SAN ANTONIO DE BELÉN

**ORQUESTA** 

ILARMÓNICA

de la pista no fue la correcta.

Los diputados también consultaron al subdirector sobre las afirmaciones hechas por el presidente Rodrigo Chaves cuando destituyó a Amador el pasado 12 de marzo, en relación con el supuesto "traje a la medida" en la elaboración de los términos de referencia del cartel de licitación para el arreglo de la pista.

Miranda dijo no contar con el criterio para afirmar si lo que dijo el presidente es cierto, pero al ser cuestionado directamente por el requisito de los 20.000 m² de experiencia en la atención de pistas de aterrizaje, ese criterio no buscaba favorecer a nadie porque todas las empresas que ofertaron cumplían con ese requisito.

La reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber se gestionó mediante un decreto ejecutivo, el cual incluyó daños que, según ingenieros y otros expertos, existían antes de la tormenta Bonnie y no fueron acelerados por ese fenómeno. Con la inclusión de la pista en el decreto de emergencia, el gobierno tramitó la reparación a través de la CNE, evitando los procesos ordinarios de contratación y sin fiscalización de la Contraloría.



Grupo invitado: La Solución

NIÑA FALLECIÓ EL MIÉRCOLES PASADO

# Esposos denuncian supuesta mal praxis en muerte de bebé en el Max Peralta

> Padres alegan maltrato de un médico y atraso en la atención del parto

# Keyna Calderón

Corresponsal de GN

Allan Calderón Ramírez y Ailvn Umaña Tames denunciaron al Hospital Max Peralta de Cartago ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por supuesta mal praxis en la atención del nacimiento de su segunda hija, Alanna Nicole, quien falleció la noche del miércoles 3 de julio luego del parto.

La pareja alega maltrato y violencia obstétrica durante la atención del parto; en particular, por parte de un médico ginecoobstetra a quien calificaron de "imprudente" por no seguir las recomendaciones de atender oportunamente el parto y retrasar durante horas el nacimiento.

Krissia Díaz, directora del Hospital Max Peralta, confirmó a La Nación que el OIJ secuestró el expediente del caso la semana anterior.

"Al ser un caso médico-legal y estar en manos de la Fiscalía, nosotros nos ponemos a las órdenes para cualquier información que requieran. A lo interno del centro se realizan las investigaciones correspondientes", informó Díaz.

La familia es vecina de la

urbanización Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago. Alanna Nicole era su segunda hija, pues ya tenían otra pequeña de siete años.

Los Calderón Umaña relataron a este periódico que el embarazo transcurrió con normalidad, y contaban los días para la llegada de la pequeña, con ilusión y felicidad.

"Mi esposa llevó un embarazo sano y sin complicación alguna. Hasta ese día, el miércoles 3 de julio. Con 39 semanas y dos días de gestación, le tocaba una cita de control en el Hospital Max Peralta, a las 8:15 a. m.

"Al momento de la cita, la ginecoobstetra que llevó el control del embarazo nos indica que la bebé estaba lista para nacer. Se da cuenta de que la bebé tenía poco líquido amniótico. También le preocupaba la frecuencia cardíaca, ya que tenía poco espacio (la niña pesó 3,9 kg y midió 51 cm)", relató Calderón.

A partir de estas observaciones, la especialista procedió a internar a Ailyn con el fin de realizar una prueba para ver la reacción cardíaca de la criatura con las contracciones. Fue entonces cuando la pareja escuchó que Alanna probablemente nacería por cesárea.

Mala atención. A partir de entonces, el hombre relata una seguidilla de malas atenciones durante más de 12 horas desde las 9:17 a.m., cuando le RECLAMO

**QUEREMOS ALZAR** LA VOZ Y QUE ESTO LLEGUE A LAS AUTORIDADES PERTINENTES".

# Allan Calderón

Padre de bebé

inducen a Umaña las contracciones para monitorear el corazón de la bebé.

Cuando el enfermero obstetra llamó al médico de turno, le explicó la situación. Sin embargo, según Calderón, el doctor mostró poco interés en el caso.

"Simplemente, dijo 'no requiere', 'no califica' (para cesárea) y le insistió a la mamá que respirara bien y no pujara, ya que no estaba lista.

Ailyn tenía 5 cm de dilatación. Esta situación se mantuvo hasta las 7:30 p. m., aproximadamente. La bebé seguía con taquicardia y la mamá con fatiga y dolor.

"Como papá, empecé a dudar de muchas cosas que estaba viendo. De repente, las enfermeras corren a ponerle oxígeno a la mamá. El enfermero obstetra, un poco más atento, pero siempre sin hacer nada, vuelve a llamar al doctor de turno", cuenta el padre.

El médico, denuncia el hombre, sigue sin reaccionar y le hace por única vez en siete horas el tacto. Es cuando Ailyn le suplica que la ayude, pero el médico le contesta: "¿Usted piensa que esto es tan fácil?

¿Que solo porque usted me lo pida se va a hacer? Esto no funciona así: usted ya parió, ya sabe parir, la tiene que parir", denuncia Calderón en su relato.

En algún momento, el marido pensó en sacar a su esposa del hospital y llevarla a un centro privado; sin embargo, eran muchos los trámites y su esposa no estaba en condiciones de salir así.

Al ser las 10:30 p.m., relata Calderón, la bebé estaba lista para nacer. Vuelven a llamar al galeno de turno.

"Mientras se realizaban las maniobras de lo que creíamos sería un parto exitoso, notamos que estaba costando mucho que naciera la bebé. La mamá exhausta diciendo que no podía más y yo al lado de ella tratando de darle fuerza. Finalmente, al ser las 10:45 p. m. nació nuestra princesa hermosa y perfecta.

"La enfermera obstetra la recibe, pero veo que no hay llanto y la bebé no reacciona.

Se la lleva a otra mesa cerca y empiezan a realizarle maniobras, a llamar a pediatras y especialistas. De pronto, había 10 personas alrededor de la bebé.

"Yo seguía acompañando a la mamá en la camilla, ya que la dejaron sin terminar, tirada, como si fuera una basura. Ella constantemente me decía que no escuchaba llorar a la bebé", describe el padre.

Cuando Calderón le pregunta a una de las enfermeras si todo está bien, esta le responde con un gesto de cabeza indicando que no. Para entonces, el doctor de turno había desaparecido del salón, sin dar explicaciones a la pareja sobre lo que había sucedido.

"Queremos alzar la voz y que esto llegue a las autoridades pertinentes para que el caso no quede así y evitar que esto le pase a otras personas. Este momento no se lo deseamos a nadie", comenta el hombre, quien puso la denuncia el 5 de julio. Un día después, la pareja enterró a Alanna.



Allan Calderón y Ailyn Umaña, papás de Alanna Nicole, durante el té de canastilla que organizó la familia. cortesía ALLAN CALDERÓN

MINISTERIO DE VIVIENDA Y SOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Vivienda Asentamientos Humanos (MIVAH) en cumplimiento de lo establecido en la Ley número 9354 del 4 de abril del 2016, denominada "Reforma Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato)", y de conformidad con el inciso b) del artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos Suburbanos, informa a la población en general que el índice de precio interanual a aplicar para el reajuste anual máximo al alquiler de vivienda queda establecido de la siguiente manera:

# Junio 2024

-0.03%

Asimismo, se recuerda a arrendadores y arrendatarios que podrán negociar y llegar a acuerdos propios de la relación, según los contratos que hayan convenido previamente, así como condiciones futuras, de tal manera que sea favorable para ambas partes.

VIAJAR, COMPRAR CASA Y PAGAR DEUDAS, ENTRE LAS METAS

# Nuevos millonarios revelan planes tras ganar Gordito

# Patricia Recio G.

arecio@nacion.com

Los 22 ganadores del premio mayor del Gordito de medio año ya hacen planes para invertir los millones de colones que les trajo la suerte.

Este lunes, la Junta de Protección Social (JPS) confirmó que las tres emisiones del número 69 con la serie 357 se vendieron a través del canal digital jpsenlinea.go.cr, a nueve mujeres y 13 hombres. No detalló cuántas fracciones adquirió cada uno.

En total, estas personas se repartieron un premio de ¢1.200 millones, lo que representaba un pago de ¢40 millones por fracción.

La gerenta de la entidad, María Gabriela Díaz, indicó



Las tres emisiones ganadoras del Gordito se vendieron a través del canal digital de la Junta de Protección Social. CORTESÍA

que desde ayer se comenzaron a realizar los giros correspondientes al pago del premio a las cuentas bancarias de los ganadores.

Tras el contacto con algunos de estos afortunados, la entidad detalló que la mayoría planea invertir el dinero en la compra de una casa, pago de deudas, ayuda a familiares. viajes e incluso emprendimientos.

Además, las razones para la compra del número ganador varían desde sueños, el azar y la suerte, pues hubo quienes dijeron que optaron por el 69 porque no encontraron disponible el de su preferencia.

El segundo premio, correspondiente al número 74 con la serie 626, se vendió en Cartago, Heredia y San José. En este caso, ya se han formalizado dos fracciones en agencias bancarias y una en las oficinas de la Junta, por ¢8 millones cada una.

El tercer premio (número 75 con la serie 061) se distribuyó entre el canal digital y también en Puntarenas. ■

PROPUESTA DE CIERRE FUE SOMETIDA A VOTACIÓN EL 13 DE JUNIO EN EL CONGRESO

# Agencia espacial tica se salvó de ser derogada, aunque aún no existe

> Ente público fue creado en el 2021, pero no opera por defectos en su ley orgánica

### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La Comisión de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa rechazó, por mayoría, un proyecto para derogar la ley que ordenó la creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC). La norma está vigente desde el 2021, pero no se ha hecho avance alguno para poner en operaciones al ente público no estatal.

Actualmente, la Agencia Espacial no cuenta con un director ejecutivo, recursos presupuestarios asignados, personal, una sede o el centro espacial encargado de la implementación de los proyectos, el cual, según la ley, debe estar ubicado en la provincia de Guanacaste. La falta de un director ejecutivo también ha impedido la oficialización de un Plan Estratégico y el Programa Nacional de Actividades Espaciales.

Para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el tema está en un "camino sin salida", debido a las falencias en la norma que imposibilitan su ejecución.

Si bien la comisión legislativa no preparó un informe que resumiera el proceso de análisis y emitiera una recomendación a la Comisión, la propuesta de cierre fue sometida a votación el pasado 13 de junio; seis legisladores se manifestaron en contra y cuatro a favor.

Se trata del expediente 23.815, el cual fue presentado el 29 de junio del 2023, por el exdiputado Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Mientras esta situación se mantiene, dos nuevos proyectos de ley para definir el futuro de la AEC iniciaron su trámite en el Congreso.

Una de estas iniciativas propone modificar la ley para volverla operativa, esta reforma es impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN); la otra reitera la derogatoria de la norma y fue presentada por el PLP.

Danny Vargas, diputado del PLN, defendió la continuidad de la AEC porque, en su criterio, durante casi un año de análisis de la propuesta, "no hubo ninguna posición clara de la academia, ni de ningún argumento que justificara el cierre".

Agregó que sí escucharon recomendaciones de mejora, que su despacho integró en un nuevo proyecto de ley que ya fue presentado al Congreso y se tramita bajo el expediente 24.383.

"El fundamento de no hacer la derogatoria, que era la intención del proponente y de algunas diputaciones, no encontró tierra fértil, en el sentido de que veíamos como un retroceso empezar de cero", alegó Vargas.

Los cambios propuestos por el liberacionista incluyen una flexibilización de algunos de los requisitos que debe cumplir quien aspire a ocupar la Dirección Ejecutiva. Se exigiría, como grado académico mínimo, una maestría en las áreas de las ciencias naturales, exactas o tecnológicas.

De aprobarse el cambio, ya no sería necesario un doctorado, como se estipula actualmente en la ley.

El texto de Vargas también eliminaría de los criterios de selección el contar con publicaciones científicas en medios internacionales relacionados con el área espacial y sus sectores encadenados.

Por otro lado, se incorpora una nueva condición: tener más de 10 años en labores asociadas al puesto en empresas u organizaciones con actividades internacionales, con al menos tres años en posiciones de alto nivel.

En el 2021, se intentó realizar un concurso público para hacer el nombramiento de la dirección ejecutiva, pero ninguno de los postulantes cumplió con los requerimientos.

'Un zombi'. Eliécer Fienzaig, presidente de la comisión, manifestó un criterio contrario al externado por Vargas. El diputado del PLP dijo que la ley de creación de la Agencia "no sirve para nada" y continuar con su vigencia es lo mismo que "mantener vivo un zombi".

"¿Para qué queremos mantener vivo un zombi en vez de darle santa sepultura?", cuestionó el parlamentario.

Feinzaig externó sorpresa de que la mayoría de integrantes del foro legislativo se opusieran a la derogatoria.

"Esta es una reforma indolora. No existen programas en funcionamiento, no hay personal contratado y no hay espacio físico donde esté esa AEC", mencionó.

"Yo entiendo que haya diputados que quieran crear una Agencia con condiciones más razonables, pero lo que no tiene sentido es mantener viva una ley que no sirve para nada. Yo sí creo que es mejor empezar de cero, que empezar a hacerle reformas, a una cosa que surgió mal, que no fue bien considerada en el momento", agregó.

El legislador también calificó de "ridículos" los términos que se definieron en la ley para la dirección ejecutiva de la AEC. En su opinión, los crite-



Danny Vargas, diputado del Partido Liberación Nacional, impulsa un proyecto de ley para reformar la ley de la Agencia Espacial Costarricense (AEC), con el fin de mantenerla vigente. CORTESÍA PLN

rios hacen pensar que al redactarla ya se "tenía una persona en mente y esa persona no está disponible para trabajar y menos por el salario que le podrían pagar, con los requisitos que le piden".

Empero, el PLP seguirá promoviendo la derogatoria de la ley, por medio de un proyecto presentado por su diputada Cynthia Córdoba, tramitado bajo el expediente 24.405.

La legisladora fustigó la decisión de la comisión legislativa de mantener con vida la Agencia Especial "a pesar de que quedó demostrada la ausencia de análisis técnicos que sustenten la viabilidad financiera de esta institución, algo que también ha reiterado la Contraloría General de la República (CGR)".

"El país debe de buscar la eficiencia del aparato estatal y cuidar los recursos de los costarricenses. La AEC es un ente creado desde las intenciones y no desde las necesidades reales de la población y las capacidades financieras del Estado".

Sin sesionar. La ley definió que la AEC esté bajo la tutela de un Consejo Directivo, presidido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Sin embargo, este órgano no está sesionando en la actualidad.

"Esto obedece a que, al no existir una estructura operativa de la Agencia, las acciones, acuerdos o esfuerzos que se hagan desde el Consejo Directivo no pueden ser operativizados", explicó el Micitt ante una consulta de La Nación.

Si bien la cartera de Ciencia y Tecnología dijo ser respetuosa de las competencias de los legisladores, también expresó que se ha llegado a "caminos sin salida" que imposibilitan la operatividad de la ley, debido a la forma en que esta fue redactada.

# COMUNICADOS

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

# STLA TRUST SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA

# AVISO DE REMATE

Se permite comunicar que en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía denominado "FIDEICOMISO DE GARANTÍA SCOTIABANK DE COSTA RICA/ JONATHAN MANUEL MADRIGAL BLANCO/ DOS MIL VEINTITRES", suscrito el 05 de junio de 2023, (en adelante, referido como el "Fideicomiso"), y en cumplimiento con lo establecido en el Fideicomiso; a las diez horas exactas del 05 de agosto de 2024, en el Edificio STCR, tercer piso, oficinas de STLA Trust Services, S.A., ubicado en el kilómetro 4 de la Autopista Próspero Fernández, San Rafael de Escazú, provincia de San José, procederá a subastar en el mejor postor, libres de anotaciones y/o gravámenes hipotecarios, la finca de la Provincia de SAN JOSÉ, matrícula de Folio Real número: CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE-F-CERO CERO, naturaleza: finca filial número siete N de dos plantas destinado a uso habitacional en proceso de construcción. Situada: Distrito Tercero: San Rafael del Cantón Segundo: Escazú, de la provincia de San José, con los siguientes linderos: Norte: Área común libre sea parqueo de visitas, zona verde y circulación vehicular, Sur: Área común construida sea tapia perimetral, Este: finca filial número seis y área común construida sea muro, y Oeste: finca filial número ocho, con una medida de trescientos setenta y cinco metros con nueve decímetros cuadrados, Plano catastrado SJ – novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho – dos mil cuatro. La finca antes descrita saldrá a remate con un precio base para la venta en primera subasta de \$385,996.01 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON UN CENTAVO, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la segunda subasta, se señalan las diez horas exactas del 13 de agosto de 2024, con un precio base para la venta, rebajado en un veinticinco por ciento del precio base fijado para la primera subasta. Asimismo, exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la tercera subasta, se señalan las diez horas exactas del 22 de agosto de 2024, con un precio base para la venta de un veinticinco por ciento del precio base fijado para la primera subasta. De conformidad con los términos del contrato de Fideicomiso, para que una oferta sea válida, el oferente deberá entregar a la Fiduciaria dentro de la hora inmediata anterior a la apertura de ofertas un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del precio base correspondiente para la subasta respectiva, por medio de cheque certificado de un banco local o cheque de gerencia a nombre de la Fiduciaria; salvo en la tercera, en la cual se debe depositar la totalidad de la oferta. El oferente que realice la mejor oferta en términos económicos, que sea igual, o por encima del precio base, se adjudicará la Propiedad. Cualquier oferente que se haya adjudicado la Propiedad, tendrá un plazo no prorrogable de tres (3) días hábiles después del remate para depositar el resto del precio de venta y le corresponderá el pago de los honorarios, gastos e impuestos del traspaso respectivo. En caso de que el precio de venta no sea completado por el oferente adjudicatario, la suma entregada a la Fiduciaria como depósito para participar en el remate NO será rembolsada, y será usada para pagar los gastos incurridos en dicho remate, y cualquier suma remanente será usada como crédito al saldo adeudado del préstamo. En cualquier momento antes de realizarse la subasta podrá el Fideicomitente pagar totalmente las sumas adeudadas y los gastos ocasionados. Toda recepción de fondos por parte de la Fiduciaria está sujeta al cumplimiento de la Ley 7786 y sus reformas por parte de los depositantes. Las personas interesadas pueden solicitar información adicional al teléfono 2505-3011. San José, 08 de julio del 2024.

Firma Responsable: STLA TRUST SERVICES S.A. Cédula de persona jurídica: 3-101-777015.

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com

Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

# → OIJ teme que funcionario dio datos sensibles a red del Caso Madre Patria

### Yiren Altamirano B.

viren.altamirano@nacion.com

Una red supuestamente dedicada al fraude registral y al lavado de dinero, investigada en el megacaso Madre Patria, se aprovechaba de un contacto en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para conocer el estatus migratorio de sus víctimas.

Uno de los notarios detenidos en esta causa, de apellidos Loaiza Bolandi, era, al parecer, el encargado de realizar los estudios registrales de las propiedades de alto valor que la banda buscaba sustraer. Por lo general, según se expone en el expediente 22-0050180042-PE, privilegiaban terrenos o propiedades en zonas de alta plusvalía, cuyos dueños registrales fueran adultos mayores extranjeros, preferiblemente ya fallecidos o fuera del país.

Para redondear esa pesquisa, Loaiza aparentemente consultaba a un sobrino que trabaja como abogado en el Departamento Legal de Migración si los verdaderos dueños registrales de las propiedades estaban en el país o habían muerto. Al verificar ese dato, se reducía el riesgo de ser descubiertos cuando presentaban traspasos ante el Registro Público.

Esta relación quedó documentada en llamadas telefónicas que Loaiza realizó con familiares suyos o con otros miembros de la organización.

Así consta en la solicitud de allanamiento, registro y secuestro de evidencia planteada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, de la cual *La Nación* tiene copia.

'Un secreto'. En una de esas conversaciones, grabada el 11 de setiembre del 2023 a las 10:14 a.m., intervienen Loaiza y un hijo suyo, en la cual le confiesa la estrategia y le pide que le guarde el secreto.

"Aquí entre nos...; Tengo un montón de propiedades, de sociedades liquidadas, en unas T... (el sobrino) me hace los estudios de entradas y salidas; hay uno que está muerto (sic), otras (víctimas) que nunca más volvieron, otras que nunca estuvieron aquí...", le dijo Loaiza Bolandi a su hijo.

Incluso, le da detalles de cómo pretendían apropiarse de un terreno en Conchal, en Santa Cruz, Guanacaste, "que vale un montón de plata". También le dijo que mediante "sociedades espejo" supuestamente hacían liquidaciones de sociedades y se apoderaban de los bienes inmuebles.

En otra conversación con una mujer de apellido Arrieta, que al parecer fungía como testaferro del grupo,



El pasado 25 de junio, el OIJ realizó 47 allanamientos simultáneos, incluida la casa del presunto cabecilla del grupo, Fernando Gómez, en Haciendas de La Ribera, en Belén de Heredia. CORTESÍA DIJ

# Banda usó abogado de Migración para rastrear a víctimas de fraude registral

Contacto les indicaba si dueños de terrenos estaban fuera del país

Loaiza le dice que cuando tenga consultas sobre Migración, se lo haga saber, para hacer las gestiones por medio de su sobrino.

La investigación señala que la colaboración del abogado de Migración era fundamental para "la subsistencia de la organización criminal". Agrega que este hombre, "abusando" de su función y capacidad de acceso a los sistemas de consulta migratoria, aportaba información sensible que posteriormente era utilizada para realizar estafas registrales, causando perjuicios multimillonarios.

El sobrino de Loaiza no figura entre los 36 detenidos el 25 de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló la organización luego de 47 allanamientos en diferentes partes del país. Este lunes por la tarde, se le consultó a la Fiscalía si el funcionario de Migración es investigado, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Según el expediente, esta organización era presuntamente liderada por dos españoles, Unaí León Muñoz y Fernando Gómez González. Ellos, al parecer, contaban con la colaboración de los hermanos Abraham y Jonathan Chaves Arias, así como de un juez de la República, abogados, notarios y oficiales de Tránsito.

Los notarios de la organización, presuntamente, realizaban protocolos notariales con comparecencias falsas de sus víctimas, en las que daban fe de que los terrenos eran traspasados a testaferros y luego los vendían a terceros de buena fe.

Contacto para 'cosas chuecas'. En otra llamada de Loaiza Bolandi con su hijo, el 3 de abril del 2024, a las 11:16 a.m., este último le pide a su papá que gestione con el primo unos datos en Migración y califica la gestión utilizando la frase: "cosas chuecas". Así se resume en el expediente judicial que llevó a los allanamientos.

Hijo: Le dice a Danilo que si le puede hacer el favor "con T de pedirle las entradas (al país) de una mae".

Loaiza: Le contesta "ok". Hijo: Le indica que ahí se lo

### NO FUE APREHENDIDO

El sobrino del notario Loaiza no figura entre los 36 detenidos el 25 de junio anterior, cuando el Organismo de Investigación Judicial desarticuló la organización luego de 47 allanamientos en diferentes partes del país.

pasó por WhatsApp.

Loaiza: Pregunta que por qué él no le dice (al primo).

Hijo: "Mejor hágalo usted porque son cosas chuecas, entonces, diay como usted le pide a cada rato, si fuera algo menos chueco, yo lo llamaría directo".

Además de pedirle favores para saber si las víctimas estaban o no en el país, Loaiza Bolandi también le habría solicitado la colaboración para darle la residencia a un extranjero que trabajaría para un autobusero de apellido Herrera, otro aparente miembro de la organización.

Herrera llamó al notario el 13 de octubre del año pasado y le preguntó: "Oiga, es que viera que tengo un chofer que me llegó, que es cubano, pero no puedo darle trabajo porque no tiene refugio, ¿el sobrino suyo, el abogado de Migración, no le ayudará para que le den refugio?".

Loaiza: "¿Quién?,¿mi sobri-

Herrera: ¡Sí, su sobrino! Loaiza: "Voy a preguntar-

Herrera: "Pero ¿le mando los datos? Vea, dígale que me ayude porque ese viene a trabajar aquí, pobrecito, yo puedo darle trabajo de chofer, pero no tengo; diay, sin licencia no puedo darle".

Loaiza: "Bueno, ok".

Herrera: "¡Haga la caridad para que se lo lleve Satanás a usted!"

En desuso. Rándall Zúñiga, director del OIJ, explicó que la organización utilizaba varias modalidades para cometer fraude registral. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. "Se las roban registralmente y después las vendían a otras personas", dijo.

"Es una actividad de crimen organizado (...). Tenemos materializadas 25 propiedades, pero dentro de la investigación, hemos identificado más de 100 propiedades robadas. Incluso, en las conversaciones interceptadas, ellos mencionan más de 300 propiedades sustraídas mediante estos mecanismos ilegales", afirmó.

Una de ellas es una finca en El Coco, Carrillo, Guanacaste, valorada en \$30 millones, donde se pretendía desarrollar un complejo de 187 casas. "Se están decomisando 38 vehículos y 13 autobuses de la línea Tambor de Alajuela, barrio San José de Alajuela y Caldera de Puntarenas", agregó. ■

COLABORÓ VANESSA LOAIZA

SUCESOS&JUDICIALES | 11 MARTES 09 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN

# Detenido en aeropuerto sospechoso de formar parte de la organización

### Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

Un sujeto de apellidos Martínez Parada, de 56 años, fue detenido la madrugada de este lunes en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, por su presunta implicación con una estructura dedicada al fraude registral, que se investiga bajo el nombre de Caso Madre Patria, en el expediente 22-005018-0042-PE.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el abogado fue aprehendido en uno de los puestos de control migratorio de la terminal aérea, cuando ingresaba al país. "Este presentaba una alerta en el sistema", explicó el órgano.

El departamento de comunicación de Migración y Extranjería destacó que Martínez fue entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual se encargó de trasladarlo a las celdas judiciales en San José.

La Policía Judicial indicó que el hombre arribó al aeropuerto a las 12 a.m., proveniente de España.

Con la captura de Martínez, la lista de personas por detener en el megacaso se reduce a tres. De acuerdo con las autoridades, queda pendiente la detención de Abraham Chaves Arias, de 38 años; Erick Duarte Tijerino, cuya edad no se especificó, y José Martín Zúñiga Brenes, de 61 años.

El Ministerio Público confirmó a *La Nación* el pasado viernes que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitó medidas cautelares contra 28 de los 35 detenidos en ese entonces.

Pese a que la audiencia de medidas cautelares finalizó el mismo viernes, el Juzgado Penal de San José indicó que resolvería por escrito, por lo que se debe esperar para recibir la notificación de la resolución.

TRES SIGUEN EN FUGA

# Cae por 'alerta en el sistema'

Con la captura de Martínez, la lista de personas por detener en el megacaso se reduce a tres.

De acuerdo con las autoridades, queda pendiente la detención de Abraham Chaves Arias, de 38 años; Erick Duarte Tijerino, cuya edad no se especificó, y José Martín Zúñiga Brenes, de 61 años.

Dos años de indagaciones. El pasado 25 de junio, cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales fueron arrestados -mediante 47 allanamientos en varias provincias- junto a otros 25 individuos, acusados de integrar una organización dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica.

La investigación empezó hace dos años y medio y, según las autoridades, se identificaron más de 100 propiedades robadas; aunque, en llamadas intervenidas, la organización criminal se jactó de sustraer más de 300.

Entre los bienes decomisados en junio se encuentran 25 propiedades, 38 vehículos y 13 autobuses.

El grupo contaba con especialistas en criptomonedas que llegaron a transar hasta \$11,8 millones en bitcoines para legitimar sus ingresos.

La desarticulación de la banda reveló, además, la posible vinculación de la estructura con el homicidio de Manuel Alvarez Méndez, un ciudadano español de 77 años.

Alvarez, propietario de numerosos bienes raíces, viajó a Costa Rica en enero del 2018 tras ser alertado por sus abogados de que sus propiedades estaban siendo vendidas sin su permiso. Un mes después de su llegada, desapareció. ■



Este lunes cayó otro de los sospechosos de pertenecer al grupo desmantelado en el marco del Caso Madre Patria. cortesía migración

MIEMBRO DE LOS VARGAS BROTHERS NARRA DRAMA POR ASESINATO

# 'Nunca esperé que mis dos hijos estuvieran muertos'

### Yiren Altamirano B.

viren.altamirano@nacion.com

Eduardo Vargas Quesada, músico e integrante de los Vargas Brothers, un reconocido grupo de rock de los años 60, recordó este lunes el momento en que llegó al lugar donde sus dos hijos, Gersan Nicola Vargas Rodríguez y Pavel Jordany Vargas Rodríguez, de 22 y 25 años, fueron asesinados a balazos, el sábado por la noche.

"A las 11 p.m. recibí una llamada de mi hija Sherry, diciéndome que a mi hijo Jordany lo habían matado. Fue tanto el impacto que yo tiré el teléfono, mi (actual) esposa lo agarró y me fui a La Cima. Cuando llegué, vi a las novias de ellos revolcándose en el suelo, llenas de sangre", narró.

El artista nacional contó que el sitio estaba lleno de oficiales y patrullas.

Preguntó a un agente sobre la situación, y este le dijo que uno de los muchachos estaba en el hospital, por lo que creyó que sus hijos habían sobrevivido a la balacera.

Sin embargo, dos horas más tarde, vio que llegaba un vehículo de la Morgue Judicial. "Se acercó mi (actual) esposa y me dice: 'Padre, ahí está Jordany'. Le pregunté qué estaba haciendo mi chiquito ahí y me respondió: 'Está muerto y Gersan también'. Fue una cosa... Nunca esperé que mis dos hijos estuvieran muertos", rememoró el papá.

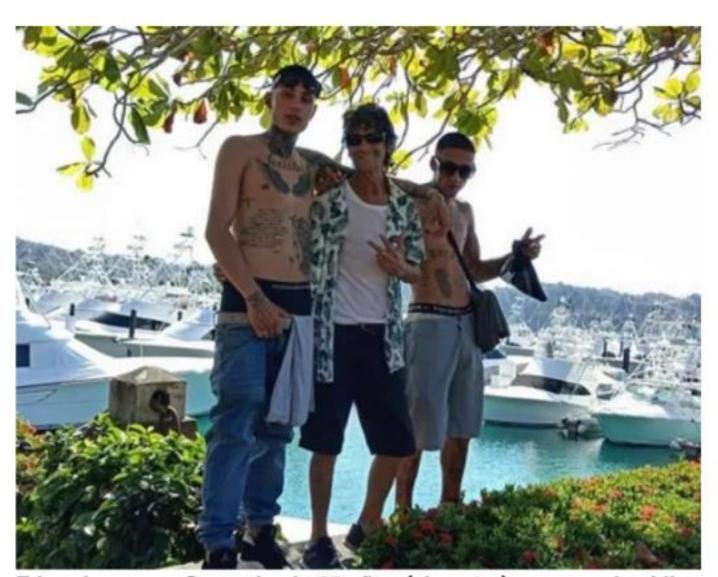

Eduardo vargas Quesada, de 65 años (al centro), con sus dos hijos asesinados en Alajuelita. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES

Los hermanos estaban en un bar porque Jordany cumpliría 26 años el 19 de julio y, junto con su mamá y un amigo, le celebraron por anticipado.

Sherry Vargas Rodríguez, hermana de las víctimas, afirmó que Gersan solía ir a ese bar porque había una mesa de billar y le gustaba ese juego. Dijo que ambos trabajaban en un supermercado y que Jordany había salido hace poco de prisión.

En un video que registró el momento en que los hermanos fueron atacados, se ve que ingresan al bar seguidos por el agresor, quien vestía un suéter negro. Este abrió fuego contra Jordany por la espalda. En ese momento, Gersan intervino y

también resultó herido.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre que ejecutó el tiroteo dentro del bar llegó a la Cima de Alajuelita en una moto junto a otro sujeto, quien lo esperó afuera. Luego huyeron juntos.

Producto de la balacera, la madre de Gerson y Jordany, Ana Luisa Rodríguez Mora, de 49 años, resultó con un impacto en la mano izquierda. También, un amigo de las víctimas mortales, de apellidos Piedra Mesén, de 21 años, resultó herido y está en un centro médico.

El vocalista de la banda de rock afirmó que, de momento, no tiene conocimiento de por qué ocurrió esto; solo pidió que se haga justicia por el asesinato de sus hijos. ■

CIUDADELA 15 DE SETIEMBRE, HATILLO

# Vecinos encuentran cuerpo de hombre en una carretilla y cubierto con cobijas

# Fátima Jiménez Quirós

fatima.jimenez@nacion.com

El cadáver de un hombre aún sin identificar fue hallado, la mañana de este lunes, en la vía pública de la Ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo, San José. Los restos humanos estaban sobre una carretilla y cubiertos con cobijas.

Los vecinos descubrieron el cuerpo cerca de las 6 a. m., después de que, presuntamente, desconocidos lo abandonaran en plena calle.

Harry Hidalgo, vecino de la zona y policía municipal, contó que, al momento del hallazgo, moscas sobrevolaban el cuerpo. "Algunos vecinos dicen que varios sujetos cargaban la carretilla, la dejaron en el lugar y se retiraron", comentó.

También en la Ciudadela 15 de Setiembre, a la 1:30 a. m. de este lunes, un hombre, cuyo nombre se desconoce, recibió un disparo en una mejilla. Fue trasladado en un vehículo particular a la clínica local, adonde fue declarado



El cadáver se hallaba sobre vía pública. Los vecinos dieron alerta del hallazgo. OU

fallecido.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a esa misma hora, otro paciente llegó al Hospital San Juan de Dios con una herida de bala en la cabeza, proveniente del mismo sitio. Las primeras investigaciones indican que este sujeto, apellidado Montano, de 30 años, fue atacado junto con el fallecido en Hatillo.

Por el momento, se desconoce si el cadáver hallado en la calle está relacionado con los otros incidentes ocurridos en la madrugada en la misma zona.

Otros hechos. Estos no fueron los únicos hechos violentos registrados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. A las 2:20 a. m., un menor de edad, de 15 años, fue herido con arma blanca en la pierna derecha. Según las autoridades, el adolescente caminaba por la vía pública de Alajuelita, en San José, cuando fue atacado desde una moto.

La noche del domingo, en San Nicolás de Cartago, un cuidacarros hirió con arma blanca a un chofer de bus. Al parecer, el ataque se originó por una riña entre los hombres. La víctima fue identificada con el apellido Brenes, de 38 años. El agresor fue detenido por la Fuerza Pública.

FALLA LOCAL ORIGINÓ SISMO QUE DESPERTÓ A MUCHOS AYER

# Fuertes temblores en frontera panameña se registran todos los años

Allí confluyen la microplaca de Panamá con la Nazca y la del Coco

# Hugo Solano C. hsolano@nacion.com

Todos los años, los vecinos de la frontera con Panamá perciben temblores de moderados a fuertes, como el sismo de magnitud 5,9 registrado este lunes a las 3:54 a. m., debido a que se encuentran en una zona de muchas fallas locales.

Así lo explicó Leopold Linkimer, de la Red Sismológica Nacional (RSN), quien indicó que otro factor es que cerca de ahí confluyen la microplaca de Panamá con la placa Nazca y la del Coco.

Desde el 2018 hasta la actualidad, todos los años han ocurrido temblores fuertes y, en algunos casos, como en el 2021, los vecinos sintieron la tierra moverse con fuerza en cuatro ocasiones, con sismos de entre 5,7 y 6,7.

Asimismo, en el 2023 hubo uno de 6,7 y el 4 de abril del año pasado hubo un temblor de 6,3 que remeció con fuerza la zona fronteriza.

El sismo de este lunes se originó a una profundidad de 21 kilómetros, lo que causó una sacudida fuerte cerca del epicentro, mientras que en el Valle Central fue percibido de forma leve, ya que las ondas llegaron muy atenuadas.

En redes sociales, hubo informes de que el evento fue percibido en forma leve en San José, Heredia, Cipreses de Oreamuno, San Isidro de El General, San Vito de Coto Brus, Osa y Puntarenas. En cambio, en el cantón de Corredores se sintió fuerte.

Además de la réplica de 4,9 ocurrida a las 6:33 a. m., la RSN registró una a las 5:18 a. m. de magnitud 3,3, que solo se percibió en la zona del epicentro y otra a las 12:26 p. m. de magnitud 3, originada



En varias estructuras de Panamá, el temblor de este lunes dejó daños leves, como el que se muestra en la imagen. CORTESÍA

TEMBLORES FUERTES

# Una movediza frontera sur

| FECHA      | MAGNITUD |
|------------|----------|
| 2/4/2014   | 6        |
| 30/4/2011  | 6,1      |
| 13/5/2014  | 6,5      |
| 6/12/2014  | 6        |
| 8/12/2014  | 6,6      |
| 7/1/2015   | 6,5      |
| 17/8/2018  | 6,1      |
| 12/5/2019  | 6        |
| 26/6/2019  | 6,2      |
| 4/9/2020   | 5,6      |
| 29/1/2021  | 5,7      |
| 13/5/2021  | 6,1      |
| 20/10/2022 | 6,7      |
| 4/4/2023   | 6,3      |
| 8/7/2024   | 5,9      |

FUENTE: RSN

17 km al sur de Concepción de Chiriquí, en Panamá. También hubo más de 20 réplicas de menor magnitud.

Linkimer aclaró que la falla de este sismo es diferente de las que originaron los últimos terremotos de Puerto Armuelles en Chiriquí, Panamá, ocurridos en el 2001, 2003 y 2019, que se sintieron fuerte en nuestra zona fronteriza y causaron daños en viviendas.

En torno al sismo de la madrugada, los diarios panameños informaron sobre la suspensión de clases en varios centros educativos, destacando que no hubo personas afectadas y solo daños menores en algunas edificaciones de la provincia de Chiriquí.

Se realizaron evaluaciones en centros hospitalarios, educativos y viviendas en esa región. Se detectaron algunos daños en las estructuras del Organo Judicial y en una vivienda en Los Abanicos, en el distrito de David. ■



Una jueza dictó prisión instrumental con el fin de ampliar el plazo de audiencia hasta el 17 de julio. ON

14 PERSONAS ESTÁN DETENIDAS

# Banda que exportaba coca por pista de hotel espera medidas cautelares

# Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

El Juzgado Penal de Liberia cumplió ayer cinco días atendiendo la audiencia de medidas cautelares en contra de un grupo de presuntos narcotraficantes detenidos el 1.º de julio pasado en Guanacaste y Alajuela, que al parecer enviaban cargamentos de cocaína a Estados Unidos y México.

Según la pesquisa del expediente, conocido como caso Coraza, esta organización habría reclutado en sus filas al gerente de seguridad que laboraba para el hotel Punta Islita, quien aparentemente facilitaba la pista de aterrizaje a la agrupación sin que los dueños del hotel lo supieran, pues la empresa hotelera no tiene relación alguna con el caso y más bien colabora con las autoridades judiciales.

Además del gerente, están implicadas otras 13 personas señaladas por tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, facilitación de pistas clandestinas, asociación ilícita y portación ilícita de armas.

Este lunes el Departamento de Prensa del Poder Judicial informó de que la jueza a cargo de resolver las medidas cautelares dictó prisión instrumental contra los detenidos hasta el miércoles 17 de julio, para dar tiempo a que concluya la audiencia.

Ese recurso no es muy usual y se solicita cuando las exposiciones se alargan mucho por la cantidad de imputados y de abogados en un determinado caso. Mediante la prisión instrumental, se amplía el plazo para conocer los argumentos de los abogados y de la Fiscalía, con el fin de dictar luego las resoluciones que correspondan.

La Fiscalía Adjunta de Liberia fue la encargada de pedir medidas cautelares en contra de la banda liderada por un sujeto de apellido Fonseca, de 35 años.

Se detuvo también a dos oficiales de la Fuerza Pública, apellidados Turcios Castrillo y Concepción Concepción, quienes habrían facilitado las labores a la organización delictiva.

Concepción, de 43 años, fungía como jefe policial de Nandayure.

La organización operaba desde el 2020 y, al parecer, se encargaba de movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Colombia.

La droga se almacenaba un tiempo para luego trasladarla a Bagaces, a la península de Nicoya y a Upala, desde donde, por medio de pistas clandestinas, la sacaban vía aérea hacia su destino final.

La causa es la 22-000251-0396-PE y los otros imputados son de apellidos Alfaro Segura, Abarca Mendoza, Suárez Ugalde, Fuentes Rojas, Cascante Ocampo, Aragón Sandoval, Rojas Barboza, Oconitrillo García, Araya Villarreal, Cabalceta Briceño y Brenes Gómez.

Los operativos de días atrás permitieron decomisar más de mil cabezas de ganado, 12 vehículos de alta gama y dinero en efectivo. ■

UN MENOR DE EDAD ESTÁ ENTRE LOS AFECTADOS

# Un fallecido y tres heridos por ataques armados en San José y Cartago

# Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, un hombre murió y otros tres resultaron heridos en ataques con armas en San José y Cartago.

De acuerdo con la Policía Judicial, a la 1:30 a. m. de ayer, un varón, aun sin iden-

se encontraba en la ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo. Fue trasladado en un vehículo particular a la clínica de la zona, donde fue declarado fallecido al ingresar.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a esa misma hora, acudió al Hos-

tificar, recibió un disparo en pital San Juan de Dios otro pauna de sus mejillas mientras ciente, proveniente del mismo lugar, con una herida de bala en la cabeza. Las primeras pesquisas indican que este sujeto, apellidado Montano, de 30 años, fue atacado junto con el fallecido en Hatillo.

A las 2:20 a.m., un menor de edad, de 15 años, fue herido con un arma blanca en su pier-



Uno de los hombres heridos por arma de fuego falleció en la clínica de Hatillo, ARCHIVO

na derecha. De acuerdo con las autoridades, el adolescente caminaba por la vía pública de Alajuelita, en San José, cuando fue atacado desde una moto.

Antenoche, a las 8:30 p.m., en San Nicolás de Cartago, un cuidacarros hirió con un arma blanca a un chofer de bus. Al parecer, el ataque se originó por una riña entre ellos. El conductor recibió heridas en el abdomen y el tórax.

La víctima fue identificada con el apellido Brenes, de 38 años. El agresor fue detenido por la Fuerza Pública.

### Sofía Sánchez R.

sofia.sanchez@nacion.com

espués de cargar su motocicleta con algunos elementos esenciales, la costarricense Dayhiana Dalvise salió de su hogar, ubicado en Heredia, para conocer el mundo. En realidad, su objetivo era uno en particular: llegar hasta Alaska en un mes y regresar a suelo tico en otros dos meses, para disfrutar de los paisajes que ofrecen Centroamérica y América del Norte.

Hoy, con mucha disciplina y perseverancia, ya manejó los 13.000 kilómetros de carretera que la llevaron al punto más alto del continente: Dead Horse, en Alaska. A lo largo de su trayecto también formó una comunidad digital, con la que comparte lo más bello de sus visitas y el mantenimiento que le da a la moto a través de su perfil de Instagram.

Antes de alcanzar este destino, y durante una de sus paradas estratégicas para descansar, la costarricense conversó con La Nación sobre cómo detuvo su vida por completo para recorrer el mundo con su compañera de dos ruedas,

así como los encuentros más particulares que ha tenido hasta el momento.

Una conquista. El 6 de junio fue la fecha que Dalvise salió de Costa Rica, aunque la verdad es que su viaje comenzó a planificarse hace cinco años. Conseguir tal nivel de organización no es sencillo, pues el plan incluía interrumpir su trabajo como ingeniera topógrafa por tres meses, investigar las rutas a recorrer y seleccionar la motocicleta indicada para realizar el viaje.

Así fue como, con años de preparación, cumplió todos los pendientes y dejó el país solo con lo esencial para el camino: dos litros de gasolina, una tienda de campaña, una cobija de emergencia, algunas prendas de vestir, un par de zapatos y las herramientas necesarias para cambios o inflado de llan-

A pesar de que al inicio no quería sobrecargar a "la flaca", como llama a su motocicleta, conforme avanzó en el camino tuvo que adquirir materiales adicionales que le permitieran combatir el clima, que no se asemeja para nada al trópico de Costa Rica, como abrigos térmicos y una colchoneta para dormir.

Un sueño. Las ganas de recorrer el mundo surgieron en Dayhiana a los 15 años, justo en el momento en que su padre le obsequió un viaje para visitar a sus abuelos en Italia. A partir de entonces la joven, oriunda de Guanacaste, consolidó su sueño de conocer tantos lugares como le fuera posible. Lo que no sabía es que el destino pondría en su camino la manera de alcanzarlo: la motocicleta.

Adquirió su primer vehículo de dos ruedas en el 2017, durante una época en la que estudiaba y trabajaba a diario, movilizándose constantemente entre Cartago y San José. Al principio fue una necesidad de



algunos lugares de Estados Unidos. cortesía dayhiana dalvise

# I ica viajó en moto desde Heredia hasta Alaska en un mes

Después de planear el viaje por cinco años, la guanacasteca Dayhiana Dalvise atravesó todas las fronteras que fueran necesarias para llegar al norte del continente



transporte para ahorrar tiempo, pero rápidamente se convirtió en una pasión.

Mientras más rodaba más crecían sus ganas de viajar. Desde finales del 2019 se propuso hacerlo, hasta que se convirtió en realidad en junio del 2024. Salió acompañada de Karina Orozco, una colega que también pretendía llegar hasta Alaska en motocicleta. Sin embargo, Orozco desistió del viaje por motivos personales y laborales, por lo que Dayhiana continuó la aventura sola desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Hoy, a más de un mes de haber salido y tras haber manejado durante 23 días, la guanacasteca considera que el viaje la ha hecho "crecer de bombazo". Al pasar tanto tiempo consigo misma, se ha convertido en una persona mucho más madura que antes.

"A mí me gusta muchísimo andar en moto, para mí es como un videojuego. Entonces yo puedo manejar todo el día con música, haciendo introspección. Creo que este viaje lo que más me ha dejado es entender muchos aspectos de la vida, porque tenés mucho tiempo para estar con vos misma", comentó.

"Ha sido bastante duro darte cuenta de todas las cosas que haces mal y que podés mejorar. También ha sido bastante duro pensar en toda la gente que también te hace mal y que deberías de dejar ir", agregó Dalvise.

Durante este viaje, asegura Dalvise, sus días han sido muy tranquilos. Se levanta para preparar el desayuno, alista el equipaje en la moto y comienza a rodar. Eso sí, se detiene cada dos horas para estirar las piernas y revisar el equipo. Además, debe estar muy atenta al nivel de gasolina, por lo que en cada parada consulta a los locales sobre la ubicación de la próxima gasolinera y planifica con antelación.

Cuando llega el momento de descansar en un nuevo hotel, suele buscar el local el mismo día a través del Internet. Algunos los reserva 200 kilómetros antes de llegar, porque calzan dentro de su ruta, y otros los escoge cuando llega a una ciudad en particular.

Personajes. Según recordó la ingeniera, ha tenido la fortuna de encontrarse con personas locales y otros motociclistas que recorren grandes distancias, quienes le han brindado valiosos consejos. Por ejemplo, le recomendaron comprar gas pimienta, ya que en el tramo de 400 kilómetros antes de llegar a Dead Horse debía acampar en una zona donde podría encontrarse OSOS.

También la han salvado de tomar rutas incorrectas que podrían haberla desviado de su objetivo, por lo que considera que, aunque viaja sola mientras maneja, está acompañada cuando pone los pies en la tierra.

Una vez que termine su viaje ida y vuelta a Alaska, Dayhiana planea emprender una nueva travesía en motocicleta hacia el sur del continente, específicamente hacia Ushuaia, en Argentina.

Kevin Rojas también ha vestido a artistas como Ivy Queen y Ana Bárbara

# Diseñador tico 'conquistó' a Thalía con un vibrante atuendo rosa

La diva mexicana mostró el traje confeccionado por el artista nacional en sus redes sociales

### Sofía Sánchez R.

sofia.sanchez@nacion.com

El diseñador costarricense Kevin Rojas volvió a brillar en la escena de la moda internacional. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de confeccionar un atuendo para la cantante mexicana Thalía, quien mostró su talento en redes sociales al lucir un body con una enagua larga, un sombrero grande y unas botas altas, todas hechas de vinil en un vibrante color rosa.

En una conversación con La Nación, Rojas comentó que la oportunidad se le presentó en las últimas semanas, ya que la cantante se enamoró de uno de sus diseños presentados en su última colección del Costa Rica Fashion Week 2023. Thalía solicitó el diseño exactamente igual, incluso en el mismo tono rosado.

Después de confeccionar el atuendo durante una semana y enviar el traje a la artista, Rojas indicó sentirse "valorado y satisfecho"; sobre todo porque la mexicana publicó varias imágenes en redes sociales con su diseño.

El diseñador reveló que realizó el primer contacto con el estilista de la cantante el año pasado, con la intención de colaborar para un *look* del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos); sin embargo, no lograron concretarlo a tiempo.

Antes de colaborar con Thalía, el diseñador herediano ya se había destacado por crear atuendos para otras divas de géneros como reguetón, pop y música regional. El pasado 13 de abril le confeccionó un conjunto a Ana Bárbara, cuando la mexicana visitó Costa Rica para brindar un concierto en San Carlos.

Además, el costarricense ha creado varios vestuarios para los espectáculos y eventos especiales de la cantante puertorriqueña Ivy Queen. Su primer acercamiento con "La Caballota" fue a través de



Su primer acercamiento con En cuestión de una semana, Kevin Rojas confeccionó el traje com-"La Caballota" fue a través de pleto y se lo envió a Thalía. Así lo lució la mexicana. INSTAGRAM THALIA

su maquillista personal, Juan Alan Tamez, quien lo contactó para que le diseñara un atuendo para los premios de la revista *Rolling Stone*, evento que incluyó una alfombra roja.

En esa ocasión, Rojas diseñó un vestuario personalizado de cuerpo completo en color rojo. Desde entonces, Ivy y Rojas mantienen contacto directo, ya que él le ha creado otros atuendos para algunos de sus shows, incluyendo el concierto de la cantante con Rauw Alejandro en Puerto Rico, a finales de diciembre del 2023.

Otras figuras internacionales que han lucido los trajes de la marca Kevin Rojas son Paulina Rubio y Villano Antillano, así como al influencer Kunno.

Rojas siempre tuvo una afinidad por la moda, aunque esta no fue su primera opción al iniciar una carrera universitaria. Antes de adentrarse en esta industria, decidió estudiar dos ingenierías en el Tecnológico de Costa Rica (TEC): ambiental e industrial.

Sin embargo, al estar cerca de graduarse, con solo cuatro materias pendientes, se dio cuenta de que no estaba en el lugar adecuado. Siguió su instinto determinadamente, por lo que compró una máquina de coser para experimentar con sus diseños. Las primeras prendas que confeccionó fueron sus propios disfraces de Halloween y, desde entonces, no ha dejado de materializar los diseños que surgen en su creativa mente.

Video promocional

# Costarricense Debi Nova volvió a lucirse en los Latin Grammy

# Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

Una vez más, Debi Nova se lució en los Latin Grammy, al menos en sus redes sociales. Como parte de una campaña que celebra los 25 años de la Academia Latina de la Grabación, la organización publicó un video en que la costarricense es protagonista.

Esta no es la primera vez que Nova destaca en los Latin Grammy. En lo musical, la tica ha sido nominada en cuatro ocasiones por sus obras: a mejor álbum vocal pop contemporáneo por el disco Soy (2014), a mejor álbum cantautor por Gran Ciudad y 3:33 (2017 y 2020), y a mejor canción tropical por Quédate (2020). Además, fue nominada a los premios Grammy (anglosajones) a mejor álbum pop urbano por 3:33 (2021).

Además, Debi ha destacado como presentadora en premiers de distintas galas, específicamente en los años 2015, 2017, 2018 y 2022. En el 2020, incluso, estuvo en el escenario principal de la premiación interpretando el tema 3:33.

Ahora, en el 2024, Debi se lució en los Latin Grammy con un video en el que ha-

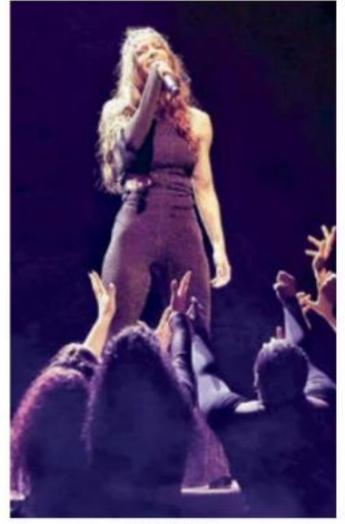

En mayo del 2024, Nova presentó en el Melico Salazar su nuevo disco Dar vida. JOHN DURÁN

bla sobre la importancia de la música. "Creo que la música impacta positivamente en la sociedad, siempre. Nos deja conectarnos entre nosotros, nos deja mover nuestros cuerpos, llorar, estar en nuestras emociones, en nuestros corazones, y eso hace que seamos seres de más empatía", dijo la tica en el corto.

Este audiovisual, además de celebrar el 25 aniversario de la organización, promueve entre sus agremiados la votación de cara a los premios de este año, que se entregarán el 14 de noviembre en el Kaseya Center, de Miami. Otros artistas han participado en la promoción, como la colombiana Arelys Henao, los cubanos Charly y Johayron, el mexicano Carín León y la leyenda colombiana del Grupo Niche.

Marcus Dantus, Yokoi Kenji, Ismael Cala y Nutrillermo

# Cuatro autoridades en temas de bienestar darán charla en el país

# Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

Cuatro autoridades internacionales en temas de bienestar, desarrollo personal y negocios, se reunirán en Costa Rica para brindar una conferencia motivacional.

El escritor colombiano-japonés Yokoi Kenji, Marcus Dantos (reconocido por ser uno de los "tiburones" del programa *Shark Tank*), el escritor cubano Ismael Cala y Nutrillermo (el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana), son los invitados a esta cita organizada por la Universidad de Iberoamérica (UNIBE).

The Mentors es el título de este encuentro que reunirá a los especialistas con el fin de "acercar al público al pensamiento, mensaje y visión de personalidades destacadas a nivel global en diferentes disciplinas y brindar herramientas que promuevan el bienestar personal, el desarrollo de negocios e incentivar la felicidad", explicó la producción en un comunicado de prensa.

Información. El evento se llevará a cabo el 25 de julio en el Centro de Convenciones de Costa Rica. El cupo es limitado, por lo que se recomienda comprar los boletos



Yokoi Kenji, Marcus Dantus, Ismael Cala y Nutrillermo presentarán la conferencia The Mentors. CORTESÍA NVIVO

(El objetivo es) acercar al público al pensamiento, mensaje y visión de personalidades destacadas a nivel global en diferentes disciplinas".

Producción COMUNICADO con antelación.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: \$75 (Economy), \$130 (BAC) y \$175 (Black). A estos montos se deben sumar los cargos por servicio e impuestos.

Los anteriores precios se mantendrán hasta el 15 de julio, después de esa fecha aumentarán: \$100 (Economy), \$150 (BAC) y \$200 (Black); también se les deben de sumar los cargos e impuestos. ■



El actor Sam Neill, de 79 años, en una escena de Apples Never Fall. VINCE VALITUTTI/PEACOCK

### Sofía Sánchez R.

sofia.sanchez@nacion.com

El nombre de Sam Neill quizá le suene más si le mencionamos a Alan Grant, icónico personaje de la saga de *Jurassic Park*. Ahora, a sus 76 años, el actor neozelandés dará vida a un exentrenador de tenis en *Apples Never Fall*, un nuevo drama que se estrenará el próximo 16 de julio en Universal+.

Esta serie de televisión, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta, integrada por Stan Delaney (Sam Neill) y Joy Delaney (Annette Bening), quienes tras vender su academia de tenis buscan avanzar a la siguiente etapa de sus vidas

vidas. Aunque los protagonistas quieren disfrutar de su tiempo libre junto a sus cuatro hijos adultos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), el escenario cambia cuando una joven herida se acerca a su hogar para pedir ayudar. Aunque al inicio esta casualidad les trajo felicidad, todo el escenario cambia cuando la madre de la familia desaparece repentinamente de sus vidas. Mientras buscan a los culpables, los secretos más oscuros de la familia salen a la luz.

Apples Never Fall está basado en el libro de Lianne Moriarty, autora de otras novelas como Big Little Lies y Nine Perfect Strangers, que también se han adaptado a la pantalla chica con estrellas como Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Al igual que en estas producciones, la historia está escrita desde diversos puntos de vista y con muchos giros emocionales.

En una entrevista exclusiva con Sam Neill, el actor conversó sobre los retos que enfrentó al personificar al personaje, el impacto que tuvo la huelga de los actores SAG-AFTRA en el rodaje y el vínculo con sus compañeros de elenco. "Stan es un personaje muy complejo, enormemente competitivo", dijo el intérprete

# Protagonista de Jurassic Park' será un exentrenador de tenis en nueva serie

El actor neozelandés Sam Neill habló en entrevista sobre 'Apples Never Fall', producción que llegará el próximo 16 de julio a Universal+

# --¿Cómo fue interpretar a Stan?, un patriarca con tanto espíritu competitivo.

-Stan es un personaje muy diferente para mí. Realmente no me identifico en absoluto con ese macho alfa dominante. Stan es un personaje muy complejo, enormemente competitivo, pero también cree que es el perro más grande del jardín. Hay algo muy vulnerable en Stan y, a veces, un poco patético, a menudo hilarante sin quererlo. Como actor me dio mucha, para usar un término no vegano, mucha carne roja para masticar. Y estaba muy agradecido por eso.

## --La productora de Apples Never Fall, Melanie Marnich, es muy abierta a colaborar con sus actores, pero ¿qué cosas hablaron para crear la versión del Stan que vemos en la pantalla?

-Mucho de eso estaba en la página, pero la huelga de actores, curiosamente, funcionó bien para nosotros. Nos quedaban dos episodios cuando ocurrió la huelga, por lo que nos dio tiempo para reflexionar un poco sobre lo que habíamos hecho hasta ese momento.



Sam Neill y Annette Bening desarrollaron una gran amistad durante el rodaje de esta nueva producción. JASIN BOLAND/PEACOCK

Melanie fue maravillosamente receptiva a todo eso. Entonces, si bien la historia siempre ha estado llena de giros y vueltas, hubo oportunidades para darle color a las cosas un poco más. Sentí que había una o dos oportunidades que podríamos haber pasado por alto, y ella fue maravillosa al implementar esas cosas.

--Cuando las acusaciones se dirigen contra su persona-

### je Stan, lo interesante es que nunca da marcha atrás, incluso cuando eso lo hace parecer posiblemente culpable. ¿Por qué cree que sucede esto?

-Stan es el tipo de persona que no retrocede. Un gran tenista me dijo una vez: lo que pasa con el tenis es que cada torneo tiene 160 jugadores y 159 de ellos van a ser perdedores. Es una perspectiva bastante sombría si quieres convertirte en un tenista profesional. Como tenista debió perder uno o dos partidos, pero eso no lo cambió en lo más mínimo. Stan nunca retrocede.

"También es difícil de leer. ¿Está enojado porque cree que las personas que lo aman deberían creer que él no es culpable, porque él lo dice? ¿O ha hecho algo terrible y va a fanfarronear? Es un personaje difícil con el que creo que debe ser complicado vivir. Pero Stan es su propio hombre y no hay nadie como él. Me encantaba interpretar a Stan".

### --¿Cómo fue trabajar con el elenco que interpretó a sus hijos?

—En la vida real todos son muy buenos amigos. Y son las personas más divertidas con las que puedas pensar para trabajar. Realmente hicieron que cada día fuera un gran placer ir a trabajar. Pero más que eso, hay conclusiones al interpretar a Stan: primero, no críes a tus hijos como si fueras su entrenador. Eso no le hará ningún bien a nadie. Y Stan, con la mejor de las intenciones, porque los ama ferozmente, los ha dañado a todos de una forma u otra.

### --¿Es cierto que organizó noches de cine para el elenco durante el rodaje y que eligió algunas de las películas de Annette Bening (coprotagonista)? --Tuve un mini festival de

cine de Annette Bening y proyectamos tres películas; luego todos tuvimos la oportunidad de discutirlas. Mi favorita es *American Beauty*, me encanta esa película porque es simplemente genial.

"Además, mostramos una película mía de mala gana. Y eso no tuvo nada que ver conmigo, pero había mucha presión por parte del equipo más joven. Y fue la de Taika Waititi Hunt for the Wilderpeople. No la había visto en mucho tiempo, pero es una película que siempre me alegra que la gente vea porque siempre salen sintiéndose cálidos y como si hubieran visto algo memorable. Así que sí, tuvimos el festival Annette Bening de tres películas y el festival Sam Neill de una película".

### —Apples Never Fall es una de esas series que es bastante difícil de encasillar. Está planteada como un posible asesinato misterioso, pero también es un drama familiar y, a veces, incluso divertida, ¿cuál es su opinión sobre lo que puede ser esta serie?

—Me gusta la forma en que abarca géneros. Nunca estás muy seguro de hacia dónde irás con eso. Y es por eso que no quieres dejar de verla. Quiero decir, el personaje de Stan es un ejemplo perfecto del tipo de serie que es esta; el tipo es capaz de cualquier cosa y es potencialmente un hombre peligroso. Al mismo tiempo, es un poco tonto y se equivoca en las cosas. Es algo gracioso y extrañamente vulnerable.

"Creo que esa fue una de las grandes cosas que Melanie (productora) siempre destacó: no olvides que Stan también es divertido. Y creo que ese también es un sello distintivo del trabajo de la autora Liane Moriarty".

# **PASATIEMPOS**

# Mafalda por Quino









# **Justo y Franco**



# Sopa de letras

### Encuentre 7 tipos de francciones

| _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | C | 0 | М | Р | U | Ε | S | Τ | Α |
|   | Α | Ε | Α | М | K | K | Χ | U | ٧ |
|   | S | D | X | L | Ι | Α | Z | K | R |
|   | R | G | Р | Α | S | X | N | P | P |
|   | Ε | Y | В | Μ | Ι | ٧ | T | Τ | R |
|   | V | Z | Υ | Ι | M | J | Р | Α | 0 |
|   | N | Α | Ι | C | Р | Ι | G | Ε | Р |
|   | Ι | 0 | S | Ε | L | S | В | F | Ι |
|   | Υ | Η | Р | D | Ε | U | K | U | Α |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Crucigrama

| 220        | 12 (2)            |
|------------|-------------------|
| Escribanos | cruciln@gmail.con |

| 1  | Π  | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | Т        | 11 |
|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
|    |    | 12       | T        | T        | T        | T        | T        | T        | T        | T        |          | r  |
| 13 | Г  |          | 14       | $\top$   | $\top$   | $\top$   | $\top$   | $\vdash$ | T        |          | 15       | T  |
|    |    | 16       |          | 17       | $\top$   | $\top$   | $\top$   | $\vdash$ |          | 18       |          |    |
| 19 | 20 | ┱        | 21       |          |          |          |          |          | 22       | ┖        | 23       | Т  |
| 24 | T  | T        | T        |          | 25       | 26       | ┪        |          | 27       | $\vdash$ | T        | T  |
| 28 | T  | T        | T        | 29       | ъ        |          |          | 30       | ┱        | T        | $\vdash$ | T  |
|    | 31 | $\vdash$ |          |          |          | Г        |          |          |          | 32       | $\vdash$ |    |
|    |    |          | 33       | ┱        | 34       | ┖        | 35       | ┖        | 36       |          |          | ı  |
| 37 |    | 38       | ┱        | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          | ъ        | 39 |
| 40 | 41 |          | 42       | $\top$   | T        | T        | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          | 43       | Т  |
| 44 | T  | 45       |          |          |          |          |          |          | 46       | 47       | ┪        | T  |
| 48 | +  | +        | $\vdash$ |          |          |          | 49       |          | $\vdash$ | +        | $\vdash$ | +  |

# Horizontal 01.Calidad de santurrón.12.Que se pasea mucho y frecuentemente (fem.).13.Símbolo del litio.14.Religioso que pertenece a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1534.15.Forma del pronombre de segunda persona del plural.17.Baile surgido entre los inmigrantes caribeños de Nueva York.19.Once y uno.22.Está encendido.24. Hermano de Caín.25. Parte de un todo (fem.).27.Muy distraídos.28. Estrella de primera magnitud en la constelación del Cisne.30. Ardid o trampa que se utiliza para el logro de po.33. Proveerán a uno de armas.38. Traerás entre las manos una cosa.40. Símbolo de la frigoría.42.Desterrar de un lugar.43.Terminación de infinitivo.44.Casca (corteza).46.Del primer color del espectro solar (fem.).48.Toma nota breve por escrito de una cosa.49. Campo dejado de barbecho.

# Vertical

01.La más oriental de las islas Malvinas.02.Símbolo del neptunio.03.(... Mahal) Mausoleo construido cerca de Agra, maravilla del arte indio.04. Utilices.05.Movimiento en retroceso de las olas después que han llegado a la orilla.06.Nombre de varón.07.Una de las dos grandes epopeyas de la antigua Grecia, de Homero.08.Marca, señal.09. Período largo de tiempo. 10. Dios egipcio del sol. 11. Acumulación de pus en un tejido orgánico.16. Enfermedad de las fosas nasales. 18. Muy difícil (fem.).20.Obelisco.21.Nombre de la duodécima letra.22. Macizo montañoso del Sahara meridional, en la república del Níger.23. Que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes un fin.31.Sexta nota musical.32.A tem- u ordinarios.26.Acción de virar.29.Extremo de la lanza de justar.30.Mitra del Papa.33.Hermano mayor de Moisés.34.Melliza.35.Remate superior de la caña de azúcar.36.Cuenta, relata.37.Pequeña úlcera blanquecina que se forma en la membrana mucosa de la boca.39. Carbonato de sodio cristalizado.41.Ciudad francesa, capital de Altos Alpes.43. Pimiento.45. Antílope propio del Africa del sur.47. En sánscrito, símbolo de Brahma.

# Sudoku

| oku |   | Grado de | dificultad: |
|-----|---|----------|-------------|
|     | T |          |             |

| 9 |   |   |   |   | 2 |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 9 | 1 | 5 |   | 3 |
|   |   |   |   | 9 |   | 9 | 2 |   |
|   | 2 |   |   | 7 |   |   |   | 5 |
|   |   | 6 |   |   |   | 7 |   |   |
| 7 |   |   |   | 5 |   |   | 1 |   |
|   | 1 | 9 |   | 2 |   |   |   |   |
| 2 |   | 3 | 9 | 1 |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 5 |   |   |   |   | 2 |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

# Curiosidades Capital más antigua del Istmo

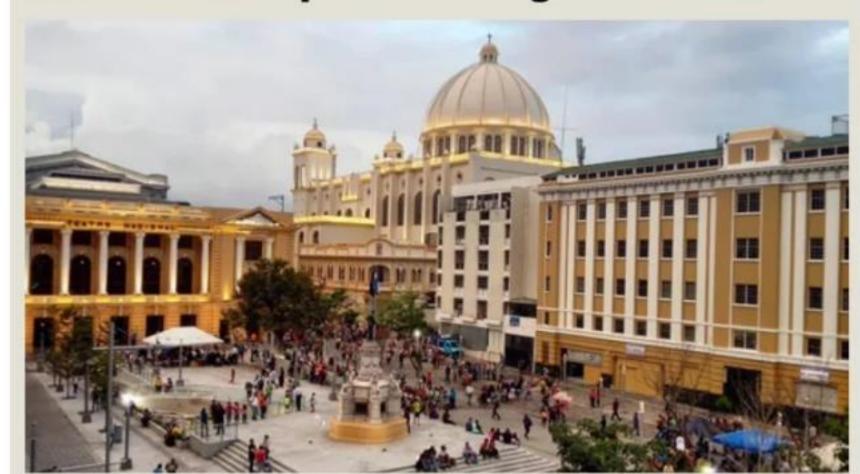

San Salvador es la capital más antigua de Centroamérica. Fue fundada en 1525 por los hermanos Gonzalo y Pedro de Alvarado. La primera noticia sobre este sitio aparece en el acta del 6 de mayo de ese año del Ayuntamiento de Guatemala. ARCHIVO LN

Las soluciones del día de hoy en la página 17

Centro comercial Aleste

# Disfrute de cine gratuito al aire libre en estas vacaciones

### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

Si usted anda en busca de opciones para que sus hijos disfruten de las vacaciones a bajo costo y sin salir de la capital, tome en cuenta que el cine al aire libre puede ser una opción.

El centro comercial Aleste, en Curridabat, ofrecerá a lo largo de esta semana una serie de producciones infantiles que pueden ser del agrado de los más pequeños de la casa.

Comodidad. Las funciones se realizan a partir de las 6:30 p.m. y son de acceso gratuito. Además, las películas se proyectarán en una pantalla gigante que está bajo techo, donde las familias podrán sentarse y ocupar el espacio más cómodo que en-



Coco se proyectará el sábado 13 de julio, a las 6:30 p. m. PIXAR

cuentren.

La proyección arrancará este martes con la proyección de *Zootropolis* y se extenderá hasta el sábado 13 de julio, cuando los asistentes podrán ver *Coco*.

Además, el miércoles se proyectará la película *Monster University;* el jueves el filme *Maléfica*, y el viernes la cinta *La vida secreta de las mascotas*.



Andrea Radford, de 29 años, fue Miss Grand International Guatemala en el 2022 y ahora disputará la corona del Miss Universo. CAPTURA INSTAGRAM

Primera centroamericana en obtener su pase al certamen

# Guatemala corona a presentadora de TV para ir a Miss Universo

Andrea Radford, de 29 años, tiene una larga trayectoria como modelo y frente a cámaras

# Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

El Miss Universe Guatemala ya eligió a la representante de su país para el Miss Universo 2024, que se llevara a cabo en noviembre, en México. Se trata de Andrea Radford, una modelo de 29 años quien fue coronada el domingo como la nueva embajadora de la belleza guatemalteca.

Radford, quien se impuso a las otras 22 finalistas que se disputaban la corona, es un rostro conocido en su país, no solo por destacar en el mundo de los certámenes de belleza, sino por ser una conocida presentadora de TV Azteca Guatemala.

En ese canal, desde setiembre del 2023, la joven tiene una sección llamada *Hechos en breve*.

Experiencia. Sin em-

bargo, su experiencia como comunicadora va más allá, pues también trabajó en el último año de gobierno del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei, quien entregó el poder en enero del 2024. En ese momento se desempeñó como "asesora técnica" en la producción de contenido informativo, cultural y de entretenimiento.

En cuanto a los certámenes de belleza, la nueva reina A también obtuvo el título de Mic

VOCASIE

Andrea es presentadora en TV Azteca Guatemala. INSTAGRAM

Miss Grand International 2022.

Actualmente, la modelo estudia Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landívar. Además, tiene una gran inclinación hacia el arte, específicamente de la música, pues toca instrumentos como la guitarra, el piano y la bate-

Asimismo, a la sucesora de Michelle Cohn le gustan los idiomas y prueba de ello es que habla inglés y un poco de tailandés.

Andrea Radford es la primera centroamericana en obtener su pase al concurso de Miss Universo 2024, pues los demás certámenes todavía están en desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la final se llevará a cabo el 10 de setiembre.

# LA RECE IA

Saberes

# Fried cake

Nivel: Fácil Tiempo: 30 minutos

Rinde: 20 pancitos pequeños Costo: Bajo

Chef: Lasel Loyt Lonis

# Ingredientes:

- 2 tazas de harina
  1 cdita. de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 2 tazas de leche
- 2 huevos
- · aceite para freír

# Preparación:

1. En un tazón, mezcle la harina con el polvo de hornear y la sal. Mezcle la leche con los huevos. Combine todos los ingredientes

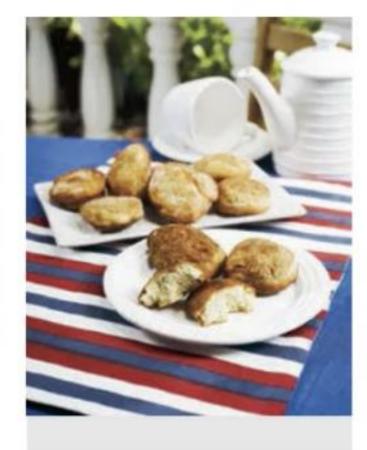

y forme una masa homogénea.

2. Una vez lista la masa, forme bolitas del tamaño de la palma de la mano y maje levemente para formar pancitos pequeños.

3. Fría los pancitos en un sartén con aceite caliente. Deles vuelta para que se doren por los dos lados. Sirva y disfrute.

# Soluciones





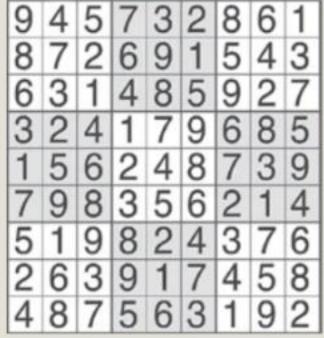



ANÚNCIATE donde todos buscan

# 9 6478-2411 **4**107-1717 opción 2

Casa, Carro, Varios y Empleo

**EMPLEO** 

**VEHÍCULOS** 

**VENTA - ALQUILER** 

**VARIOS** 

# EMPLEO BUSÇO

# **DISTRIBUIDORA PARECA**

- Lic o Bach Contaduría Incorp Colegio
- Contadores Privados.
- Exp. mínima 5 a 10 años en empresas de distribución.
- y Plataformas Electrónicas de
- sistemas facturación electrónica · Enviar cv

kgonzalez@pareca.com

Director(a)

de Educación Primaria

**Para Centro Educativo** 

en Heredia

Título universitario en

Administración Educativa.

Pedagogía o relacionado.

Exp mínima 5 años

en puesto similar.

Dominio del idioma inglés.

Conocimiento actualizado.

de las tendencias y prácticas

educativas actuales.

Cv: jcortesg1967@gmail.com

ALQ./VENTA

**PRÉSTAMOS** 

**HIPOTECARIOS** 

**OFICINA RICARDO** 

**ROJAS DÍAZ S.A** 

75 años

a su servicio

ofrrojas@outlook.com

www.realestatecr.net

**2222-5555** 

BUSCO

# **EMPLEADA**

Limpiar dos días por semana. Experiencia y recomendaciones. Enviar Cv a:

jorgemejiatico@gmail.com

# FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

# **CURANDERO Y VIDENTE ANGELO**

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir.

Informes de 8am a 6pm

# CONTADOR GENERAL

- Conoc. Legislación Tributaria
- Cadenas de Supermercados. Manejo Plataformas Informáticas y

EMPLEO BUSCO

### **EMPLEADA DE FINCA**

# **HIPOTECAS**

# PRÉSTAMOS HOY Avalúo gratis Colones y dólares

Tel: 2223-6868 / 8382-1532

**8825-5315** 

**8977-2252** 

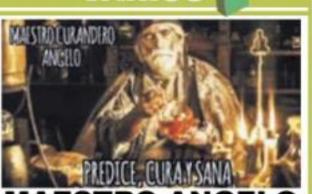

# MAESTRO ANGELO

Te resuelve los problemas Hechicerías, Brujerías, problemas familiares, Herencias, te sientes sin salida.

100% efectivo en resultados 8 am 6 pm

**8977-2252** 

### INVERSIONES DORITA **HIPOTECAS** sobre propiedades Hoy mismo, colones al 2% y dólares al 1%. No cobro avalúo. Abonos a capital Tel: 2234-2911

**8823-7670** 



# DESBLOQUEO

Ligo, doblego, amor, trabajo, dinero, salud, negocios, lectura de cartas del Tarot

**©** 7159-3341

# VARIOS



# AVENIDA 8 y 10, Calle 4

San José, Centro de 9a.m a 5p.m Cuartos con baño privado Lugar fino y seguro

**2222-1900** 

# 4107-1717 Opción 2



# EMPLEO SE BUSCO

# **DOMÉSTICA**

# EMPLEO BUSCO

muchacha valiente con experiencia, debe ser buena con los animales, p/vivir adentro. En Alajuela

7207-4253

# **EMPRESA** de SEGURIDAD

**PRIVADA** Requiere Agentes de Seguridad:

con portación de armas, carnet de agente de seguridad o con documentos para tramitar. San Sebastián, Colonia Kennedy, de la iglesia de San Sebastíán 50 mts norte y 400 mts oeste, frente a Abastecedor Montecarlo

2226-0516

EMPLEO BUSCO

OPERARIOS en

**PINTURA** 

(aplicación y revestimiento)

y OPERARIOS en

**GYPSUM** 

(estructura y pasta).

Requisito:

Zapatos de seguridad.

# GRAN LIQUIDACIÓN!

LÁMINAS de techo #28 366x81 ¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢12.000, 2x2 galvanizado ¢9000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada

> #26, 6mts x 18plg ¢18000. Tel: 2227-8000

**3** 8469-6837

# EMPLEO BUSCO

# Empresa Constructora requiere

MAESTRO DE OBRAS de edificaciones con mínimo

8 años de experiencia. Interesados llamar al

6251-2638

# EMPLEO 22 BUSCO

# MISCELÁNEOS

Con Experiencia Llamar de lunes a viernes, a partir de la 1:00 pm.

# SE NECESITAN

2225-9325

# EMPLEO BUSCO

# **ENCARGADO SERVICIO AL** CLIENTE

Para centro educativo

servicio, al cliente Exc. habilidades en redacción y ortografía Comunicación efectiva y empática Solución de problemas con profesionalismo Proactiva

Heredia, Sta Bárbara

### Venta de repuestos automotrices necesita

**VENDEDOR y AUXILIAR** de bodega con licencia A2 Cv: aralfaro@ice.co.cr

# EMPLEO BUSCO

# **DOMÉSTICA Pavas**

Para labores de limpieza. Recomendaciones, con salida. Solo mensaje whatsapp

8376-8492

INDIO CIPRIANO

DOBLEGO A SU SER AMADO

pidiendo perdón llorando

#suerte retiro males postizos.

Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549



# **CLARA VIDENTE**

Soluciona todo tipo de problema, ato, desato, limpias de todo tipo, amarre profundo, medicina para cualquier dificultad en tu cuerpo y más.

6156-1559 / 7288-6935

# AUTOS BUSCO

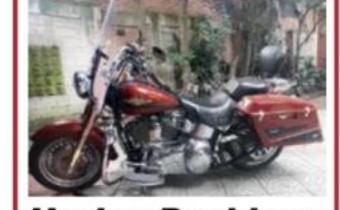

# **Harley Davidson** Fat Boy

Año: 2009 Precio: ¢7.000.000

**©** 7244-6667

# Trabajos en la GAM y Jacó Enviar MENSAJE al Whatsapp

8412-7070

Exp. comprobada en

jcortesg1967@gmail.com

# EMPLEO DE BUSCO

**© 2258-8282** 

# ECONOMÍA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 530,85

¢ 527,21 ¢ 534,29 \$ 1,084

www.nacion.com Esteban Ramirez, editor de Economia eramirez@nacion.com

→ 'La Nación' analiza los factores detrás del éxito de la empresa estadounidense

# Luis Enrique Brenes

luis.brenes@nacion.com

Nvidia, compañía dedicada a la fabricación de procesadores, continúa creciendo en los mercados internacionales y en sus ventas, superando con creces todas las expectativas que recaen sobre la empresa californiana.

A mediados de junio, la compañía liderada por Jensen Huang alcanzó un valor de \$3,34 billones y superó en su cotización de mercado a gigantes tecnológicos como Microsoft (\$3,31 billones) y Apple (\$3,28 billones).

Daniel Rodríguez Maffioli, coordinador del capítulo de inteligencia artificial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), atribuyó este crecimiento al auge de la inteligencia artificial (IA), que incidió directamente en la demanda de sus GPU (unidades de procesamiento gráfico).

"Esta demanda ha sido potenciada porque hoy en día estos chips se consumen no solo para crear computadoras, sino también para construir grandes centros de datos, vehículos autónomos y el Internet de las cosas. Todo este tipo de productos están siendo alimentados con estas unidades", explicó.

Rodríguez añadió que las empresas de tecnología y las industrias que consumen productos y software basados en IA están demandando más poder de cómputo, y Nvidia es su principal proveedor.

La empresa sobrepasó la marca de \$1 billón en valor de mercado el 13 de junio del 2023, y su crecimiento no se detuvo, ya que superó los \$2 billones a inicios de marzo del 2024. En menos de tres meses, se ubicó entre las pocas empresas con un valor de mercado por encima de \$3 billones, cifra en la que aún se mantiene.

En los días posteriores a alcanzar su valor más alto, hubo un reacomodo que impactó las acciones, y su capitalización bursátil bajó a \$2,96 billones. Actualmente, su valor se estima en \$3,1 billones.

La firma ha tenido un avance realmente veloz en su cotización en el mercado desde octubre del 2022.

Luis Diego Chavarría, coordinador de Estrategias de Inversiones y Portafolio de Acobo, manifestó que la corrección en el precio de las acciones de Nvidia puede tener sentido, ya que la compañía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y es natural que el mercado tenga ajustes.

"Nvidia es una de las empresas más exitosas en el sector de semiconductores y tecnología. Sin embargo, expectativas de crecimiento

# Nvidia crece como la espuma en el mercado de microprocesadores

Auge de la IA disparó demanda de unidades de procesamiento que diseña la compañía



Nvidia produjo un 88% de todas las unidades de procesamiento gráfico (GPU) autónomas entregadas en el mundo en el primer trimestre de este año, según la consultora Jon Peddie Research. AFP

# COTIZACIÓN AL ALZA Precio de acciones Nvidia

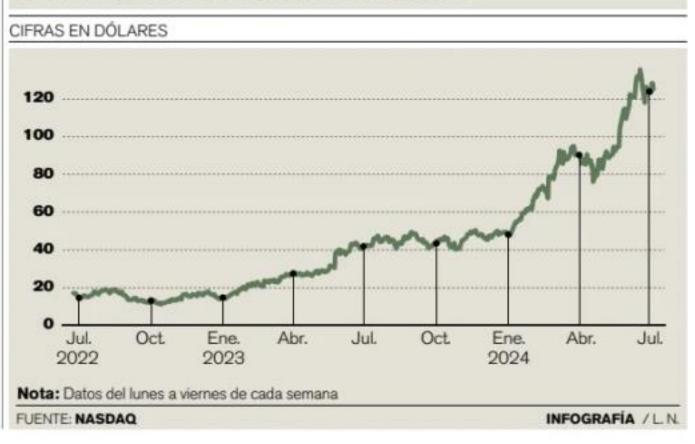

continuo pueden haber inflado el precio de las acciones, lo que podría llevar a una corrección. Después de un periodo de fuerte crecimiento, es común que haya una corrección", recalcó Chavarría.

Este fuerte incremento en el valor, que elevó su capitalización bursátil hasta \$3 billones, responde a que las acciones de la empresa se dispararon.

Solo en el último año, el precio de cotización incrementó en 196%, pasando de \$42,31 a \$125,36 el viernes 5 de julio del 2024, según muestra la bolsa Nasdag.

Alza en ventas. Este fuerte crecimiento en el valor de mercado viene acompañado de un importante aumento en ventas de la compañía, las cuales se incrementaron en un 262% en el primer trimestre del 2024, en comparación con el mismo periodo del 2023.

Según los datos publicados por la compañía, se registraron ventas por \$26.000 millones, con corte al 18 de abril de este año. La cifra no solo supera la de hace un año, sino también a los ingresos obtenidos en el último trimestre del 2023.

Rodríguez detalló que son pocas las empresas que pueden fabricar este tipo de microchips, lo que coloca a Nvidia como el principal vendedor de esta tecnología, con una amplia cuota del mercado.

Los chips de Nvidia son objeto de una gran demanda por parte de empresas tecnológicas como Meta, Google y OpenAI, creadora de ChatGPT, para construir modelos de IA generativa cada vez más capacitados.

"La IA generativa está remodelando las industrias y abriendo nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento", dijo Huang en un discurso previo a la conferencia de tecnología Computex en Taipéi, a inicios de junio.

La compañía californiana no solo destaca en el desarrollo de procesadores diseñados para IA en computadores, sino también como proveedor de tarjetas gráficas para la industria de los videojuegos y, principalmente, en el sector de centros de datos empresariales.

Este segmento incluye unidades de procesamiento potentes, que se utilizan ampliamente en el mercado para impulsar aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. En este apartado en particular, Nvidia es líder con su producto estrella, el H100.

Este sector de negocios de Nvidia, orientado al desarrollo de equipos más potentes, registró un récord en ventas de \$22.600 millones para el primer trimestre del 2023, creciendo un 427% respecto al mismo lapso del año pasado.

¿Y los competidores? Ante el rotundo éxito de Nvidia, surge la duda de qué está pasando con sus competidores.

Sin embargo, la realidad es que esta compañía tiene un dominio casi absoluto del mercado.

La empresa produjo un 88% de todos los GPU autónomos entregados en el mundo en el primer trimestre del 2024, de acuerdo con la consultora Jon Peddie Research.

Su competidor más cercano es AMD, también dedicado a los microprocesadores, que acapara apenas un 12% del mercado en lo que va de este año, mientras que Intel no alcanza ni un 1%.

Rodríguez señaló que Intel ha hecho esfuerzos para colocarse en este mercado, potenciando la fabricación de microchips específicos para IA, con el fin de tratar de posicionarse frente al dominio de Nvidia.

En abril pasado, Intel anunció su nueva estrategia para acelerar la IA generativa y enfrentar a empresas como Nvidia y AMD. Destaca la familia de procesadores Xeon 6, fabricados en la planta de producción y ensamblaje de Costa Rica.

Nvidia diseña sus procesadores, pero no los fabrica. La mayor parte de sus productos son hechos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), referencia mundial en este sector de los microprocesadores. ■

### **Luis Enrique Brenes**

luis.brenes@nacion.com

La Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecaspri) afirmó que las agrupaciones del sector estiman mayores pérdidas por las inversiones efectuadas en Coopeservidores.

La previsión es que sean del 25% del monto invertido, en vez del 20% calculado inicialmente por Marco Hernández Ávila, resolutor de la entidad conocida como CS Ahorro y Crédito.

Fecaspri consideró que podrían recuperar el 75% de su dinero en el actual proceso de resolución. Así se detalló en un comunicado de prensa, difundido este lunes, después de que la organización tuvo una reunión virtual con el administrador de Coopeservidores, el pasado 5 de julio.

Hernández corroboró, por aparte, la cita con estos representantes de solidaristas para conversar sobre algunos aspectos específicos del proceso de resolución, según dijo a *La Nación*.

El pasado 21 de junio, él estimó en un 20% el recorte a los pasivos no garantizados, que son todos aquellos depósitos mayores a los ¢6 millones. Las solidaristas destacan entre los inversionistas de este grupo.

Hernández sí dejó claro que el porcentaje del 20% podría incrementarse según el desarrollo que tenga el proceso de resolución.

Gonzalo Meza Rivera, representante legal de la Federación, indicó que uno de los puntos más importantes tratados en la reunión con el resolutor fue la recuperación de las inversiones por parte de las asociaciones solidaristas. Según la Federación, al menos 350 solidaristas invirtieron un monto cercano a \$75 millones en Coopeservidores; con lo cual la pérdida estimada ascendería a unos \$18,75 millones.

La cita se realizó de manera virtual.

"Hay grandes posibilidades de que en el corto plazo y con un buen proceso resolutorio, las asociaciones podrían recibir el 75% de sus inversiones", manifestó Meza. Añadió que ese porcentaje de recuperación es sobre el monto principal invertido, pues el escenario planteado inicialmente de rescatar el 80% lo ven "lejano de lograr" debido al deterioro de la cartera crediticia de la entidad en proceso de resolución.

El representante legal de Fecaspri añadió que si el proceso de resolución del "banco bueno" tiene un buen desenlace, se podría recuperar una parte de los intereses por pagar, además de recibir el porcentaje del principal de la inversión realizada por las asociaciones solidaristas.

"Nos indicaron que además del principal que lleve la 'banca buena', también se van a considerar los intereses por pagar de esas obligaciones. Nosotros habíamos recomendado reversar esos intereses porque no había seguridad del cobro", afirmó Meza, quien agregó que los



Coopeservidores fue declarada como entidad inviable tras un proceso de intervención ordenado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). ARCHIVO

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES SE REUNIERON CON RESOLUTOR

# Solidaristas prevén mayores pérdidas por inversiones en Coopeservidores

> Cálculo inicial era de un 20%; ahora se estima que llegaría al 25%

rendimientos serían proporcionales al monto principal absorbido por la entidad solvente.

Los activos que no se incluyan dentro del "banco bueno" irán a un fideicomiso que deberá hacer lo posible para venderlos, con el fin de recuperar dinero para pagar a los acreedores a los que se les adeude dinero de pasivos no garantizados. El instrumento operará un año y lo que reste se trasladará a un proceso concursal.

El pasado 4 de julio, Hernández tenía previsto reunirse con los representantes de los ahorrantes, Francisco Ruiz y Luis Marín. Sin embargo, la Administración del proceso de resolución de Coopeservidores informó de la suspensión de la reunión virtual antes de que se realizara el encuentro.

MCS y Conasol. Por otro lado, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), así como su brazo técnico y operativo, el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), que representa a cerca de 200 asociaciones solidaristas afectadas, planean reunirse con el resolutor para plantear sus propuestas.

Guido Monge Fernández, vicepresidente ejecutivo del MSC, manifestó que el comité de acción conformado para proteger los intereses de las organizaciones perjudicadas estará reunido el lunes con el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Unión Nacional de Cooperativas (Unacoop) y con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac).

Además, el miércoles sostendrán una reunión con la gerente general del Banco Popular, Gina Carvajal Vega. Este banco público fue la única entidad que presentó una propuesta para absorber activos y pasivos de Coopeservidores.

"Al comité de acción le ha parecido fundamental valorar acciones conjuntas para avanzar en los escenarios de recuPOSIBILIDADES

HAY GRANDES
POSIBILIDADES
DE QUE EN EL CORTO
PLAZO Y CON UN BUEN
PROCESO RESOLUTORIO,
LAS ASOCIACIONES PODRÍAN
RECIBIR EL 75% DE SUS
INVERSIONES".

# **Gonzalo Meza**

Representante legal de Fecaspri

peración de las inversiones. Este comité tiene un plan de trabajo establecido en representación de cerca de 200 solidaristas afiliadas y no afiliadas con apoyo de la Conasol", comentó Monge.

El comité cree que para avanzar en la mitigación del impacto financiero provocado por la inviabilidad de la cooperativa, es clave "llevar propuestas viables y concertadas" a la reunión con el resolutor. Esta semana realizarán encuentros con distintos actores y solicitarán la sesión con Hernández la próxima semana.

**SEMICONDUCTORES** 

# País asistirá a la feria de tecnología Semicon West

**Gustavo Ortega** 

gustavo.ortega@nacion.com

Una delegación de Costa Rica participará por primera vez en la mayor feria internacional sobre semiconductores, Semicon West 2024, que se llevará a cabo del 9 al 11 de julio en San Francisco, California, informó Cinde. Durante el evento, se buscará promover la atracción de inversiones extranjeras.

"Nuestro país cuenta con unas 20 empresas ligadas al ecosistema de semiconductores y otro número similar de compañías que, de manera indirecta, suplen o ya son parte de este. Ciertamente, Costa Rica está muy bien posicionada; sin embargo, al frente tenemos una gran oportunidad y, para aprovecharla, por ejemplo, hay trabajo por hacer en seguir especializando el capital humano", indicó Marianela Urgellés, directora general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Para participar en el evento, Cinde informó que recientemente se afilió a Semi, la asociación internacional de empresas de semiconductores. Entre las iniciativas que se analizan en esta organización están la articulación entre los sectores que forman la industria, los procesos de innovación, los estándares para fabricar semiconductores con tecnología de última generación y la creación de aplicaciones emergentes y autónomas.

La delegación de Costa Rica está conformada por Cinde, BAC y la zona franca InnovaPark, apuntó la promotora de inversiones por medio de un comunicado.

Mario Pacheco, director comercial de InnovaPark, refirió que Costa Rica tiene experiencia exitosa, comprobada como un destino de alto valor agregado en manufactura avanzada, además de contar con grandes jugadores de la industria de semiconductores, lo que hace la propuesta del país más atractiva. Presentarán la oferta del parque industrial como una alternativa para albergar empresas de la industria tecnológica. ■



En el país hay al menos 20 empresas ligadas al ecosistema de semiconductores. ARCHIVO

MINISTRO DE HACIENDA Y ECONOMISTAS COINCIDIERON EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA REFORMA

# 'Sistema tributario no tiene futuro en condiciones de hoy', dice Acosta

Ajuste aseguraría sostenibilidad de la recaudación, según especialistas

### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

La recaudación tributaria experimenta un periodo de desaceleración. Después de la aprobación de la reforma tributaria con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los ingresos del gobierno crecieron rápidamente, pero el efecto se moderó en los últimos años.

En el evento Los ingresos del Gobierno de Costa Rica frente a los desafíos futuros, organizado este lunes por Naciones Unidas Costa Rica, Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, señaló que "todos (los expositores) tenemos algo claro: nuestro sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy".

De esa forma, el jerarca aludió a los retos del sistema impositivo, con el fin de poder cumplir con los gastos gubernamentales y las necesidades de la población a mediano y largo plazo.

Acosta y varios expertos en finanzas públicas discutieron la necesidad de reformar el sistema tributario para asegurar la sostenibilidad de los ingresos gubernamentales frente a desafíos como el cambio climático y el cambio demográfico nacional.

Factores. Pamela Jiménez, economista, demógrafa e investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que el sistema tributario es sensible a ciertos aspectos que la economía costarricen-



Nogui Acosta aludió a los retos del sistema impositivo, con el fin de poder cumplir con los gastos del gobierno. RAFAEL PACHECO

Ingresos desaceleran y hasta caen
Ingresos tributarios del Gobierno

20,00

15,00

10,00

7,99

5,00

7,99

6,33

Nota: Datos acumulados de enero a abril de cada año.

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA

INFOGRAFÍA / LA NACIÓN

se enfrenta.

Por ejemplo, destacó que si las empresas del régimen definitivo (fuera de zonas francas) crecen a un menor ritmo, también lo harán los ingresos del gobierno.

También mencionó que el cambio demográfico presionará las cargas de seguridad

social, como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que el sistema depende de las contribuciones de la población trabajadora actual, cuyo crecimiento es cada vez más lento.

En el evento, además de Acosta y Jiménez, expusieron José Luis Arce, economista y director de FCS Capital; Fernando Rodríguez, economista y ex viceministro de Hacienda; Luis Mesalles, economista e investigador de la Academia de Centroamérica; y Priscilla Piedra, socia de impuestos y legal en Deloitte Costa Rica.

Los expositores coincidieron en que los impactos de la reforma tributaria del 2018 fueron positivos para generar una mayor recaudación durante los primeros años.

Sin embargo, la recaudación tributaria empezó a desacelerarse al punto de que, en el acumulado entre enero y abril de este año, hubo una caída del 0,58% en los ingresos impositivos, en comparación con el mismo periodo del 2023.

El titular de Hacienda manifestó que se inició un proceso de "erosión" de la reforma del 2018, motivo por el cual la recaudación se ha desacelerado y hasta caído, además de algunas exoneraciones o reducciones de impuestos aprobadas en el último año, como la del marchamo.

El comportamiento de desaceleración de los ingresos tributarios no solo se da en el primer cuatrimestre del año, sino que esto también ocurrió en el 2023, cuando los ingresos vía impuestos crecieron 1,76%, mientras que en el 2022 fue del 13,4%, según datos de Hacienda.

Al respecto, Arce argumentó que esto tiene un impacto en los montos que el Estado dedica a satisfacer las necesidades de la población. No obstante, el especialista detalló que históricamente la financiación tributaria del gasto del gobierno se quedó corta, lo que manifiesta algunas vulnerabilidades en las finanzas públicas.

Nueva reforma. Durante la actividad, los expositores coincidieron en la necesidad de una reforma tributaria que permita asegurar la sostenibilidad de los ingresos gubernamentales

En ese sentido, varios de los expertos señalaron la necesidad de que esté dirigida especialmente al impuesto sobre la renta.

Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, apuntó que es urgente discutir un cambio legal de ese tributo, pues el modelo económico tuvo un cambio importante desde 1988, cuando entró en vigencia la ley actual de renta.

En tanto, Piedra, quien fue directora general de Hacienda, enfatizó en la necesidad de que la reestructuración sea profunda, y no consista de "parches" que se hacen sobre las leyes actuales.

Sin embargo, Jiménez manifestó que es necesario hacer un proceso de sensibilización en las personas para poder llegar a acuerdos en cuanto a una nueva reforma fiscal, pues se deberá discutir el tipo de renta que se prevé implementar y las afectaciones sobre los distintos grupos de interés.

Arce concluyó que la estructura impositiva de Costa Rica necesita modernizarse de cara a ofrecer equidad e igualdad de oportunidades, así como adaptarse a los retos del cambio climático y la competitividad del país.

PERMITIRÁ TRANSFERIR AGUA A TRAVÉS DE UN TÚNEL AL LAGO GATÚN

# Panamá construirá un nuevo embalse para garantizar operación del canal

ciudad de panamá. AFP. El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, anunció este lunes la construcción de un nuevo embalse en seis años, con una inversión de \$1.600 millones, para asegurar el suministro de agua y mantener la operación de la vía interoceánica.

El proyecto, que será licitado, implica la construcción de una represa en el río Indio, al oeste de la vía marítima, para evitar futuras restricciones en el tránsito de buques por escasez de agua, como ocurrió en el 2023.

A diferencia del canal de Suez, la vía panameña no utiliza agua de mar, sino agua dulce proveniente de lluvias, antes abundantes. "Hablamos de seis años", respondió Vásquez sobre el tiempo estimado para la finalización del nuevo embalse.

La subadministradora del canal, Ilya Marotta, explicó que esos seis años incluyen "todo el trabajo social" con las más de 2.000 personas que se verán afectadas por la obra, así como la construcción de la represa y su llenado.

El costo aproximado del proyecto "excede los \$1.200 millones solo en construcción física" y "aproximadamente \$400 millones" adicionales en la atención a las comunidades afectadas que deberán ser reubicadas, agregó el jerarca.

La semana pasada, la Corte Suprema dispuso que las aguas del río Indio puedan ser utilizadas por el canal.

Esta vía interoceánica, por donde pasa el 6% del comercio marítimo mundial, funciona con el agua almacenada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela.

Por cada barco que transita se vierten al mar unos 200 millones de litros de agua dulce, que el canal obtiene de una cuenca hidrográfica que también abastece de agua potable a la mitad de la población del país.

La represa del río Indio permitirá transferir agua a través



En el 2023, la sequía por el fenómeno El Niño llevó al canal de Panamá a reducir de 38 a 22 el tránsito diario de buques. AFP

de un túnel de 8 kilómetros al lago Gatún.

La cuenca del canal fue reformada por última vez en 1935, cuando se registraban unos 6.000 tránsitos, menos de la mitad que ahora, y la población panameña no llegaba al medio millón, contra los 4,4 millones actuales.

"A corto plazo, este es un primer paso necesario, pero no es suficiente, eso hay que tenerlo claro", señaló Vásquez.

# EL MUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

Total de decesos por ciclón asciende a nueve

# Beryl deja muertes y cortes de energía en el sureste de Texas

> Firmas refinadoras a lo largo de la costa reportaron emisiones 'no intencionales'

# AFP y Ronald Bonilla Agencia y colaborador de GN

HOUSTON. La cifra de muertos a causa de Beryl se elevó a nueve, tras el fallecimiento de dos personas, este lunes, debido a la caída de árboles en Texas, donde ingresó como huracán y luego se degradó a tormenta tropical, provocando inundaciones y destrozos.

"Un árbol cayó sobre una casa y un hombre quedó atrapado bajo los escombros. (...) Se confirmó el fallecimiento de una persona", informó Ed González, sheriff del condado de Harris, jurisdicción a la que pertenece Houston. El hombre de 53 años falleció, pero su esposa y sus hijos se salvaron.

En otro incidente, "un árbol cayó sobre una residencia, golpeando a una mujer de 74 años. Fue declarada fallecida en el lugar", detalló el oficial.

Un conductor que quedó atrapado en su vehículo, en una vía inundada en Houston, fue rescatado.

Anteriormente, el fenómeno causó la muerte de otras siete personas a su paso por el Caribe, la semana pasada: tres en Granada, donde tocó tierra inicialmente, uno en San Vicente y las Granadinas, y tres en Venezuela.

Según un reporte del diario The Texas Tribune, el Servicio Meteorológico Nacional de Shreveport rastreó tres tornados: dos en Texas y uno en Luisiana. El primero, al sur de Joaquín, al norte de la ciudad de Lufkin, cerca de la frontera con Luisiana; el segundo, al norte de Timpson, también cerca del punto limítrofe.

Sin electricidad. Las autoridades anticiparon cortes de energía debido al huracán. Ayer en la mañana, más de 2,6 millones de personas estaban sin electricidad en Texas, según el sitio poweroutage. us.

El aeropuerto intercontinental George Bush, en Houston, informó de que varios vuelos fueron cancelados debido al mal tiempo.

Tanto por las marejadas como por las intensas lluvias,

los organismos de emergencia mantenían alertas de inundaciones para algunas áreas de Texas, incluyendo Houston.

Imágenes captadas este lunes por cazadores de huracanes desde la localidad de Sargent, entre Corpus Christi y Galveston, cerca de Matagorda, mostraban casas rodeadas por agua.

Algunas ciudades costeras en los condados de Nueces, donde se encuentra Corpus Christi, y en el vecino condado de Refugio, llevaron a cabo evacuaciones.

Del mismo modo, algunas refinerías a lo largo de la costa texana cerraron y reportaron emisiones "no intencionales".

Freeport LNG, una gran terminal de gas natural en la costa del condado de Brazoria, advirtió sobre la liberación de más de 8.000 libras de contaminación atmosférica no planificada, incluyendo etileno, entre los contaminantes.

El etileno es una sustancia química con un leve olor dulce y almizclado que puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga y aturdimiento si las personas se exponen a él en grandes cantidades.

En su informe al estado, la compañía indicó que la instalación estaba cerrando "proactivamente" antes de que los vientos huracanados causaran cortes de energía. "El cierre resultó en una liberación inevitable", cita el texto.

La quema, un proceso para eliminar gas no deseado y aliviar la presión o limpiar las tuberías, generalmente ocurre antes o durante eventos climáticos extremos, explicó Luke Metzger, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Environment Texas.

Metzger señaló que los eventos de contaminación de Beryl son bajos en comparación con los 8,3 millones de libras de contaminación del aire reportados al estado durante el huracán Harvey.

"Al revisar los informes de contaminación, me sorprendió que se reportara relativamente poca contaminación. Son buenas noticias porque la tormenta tuvo un impacto menor en las refinerías o porque las instalaciones aprendieron la lección", indicó el director.

Beryl es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que va de principios de junio a finales de noviembre, e impresionó a los expertos por la precocidad e intensidad que alcanzó. ■



El huracán Beryl tocó tierra la madrugada de este lunes al suroeste de Houston, Texas, con vientos de aproximadamente 130 km/h. Horas después, perdió intensidad y pasó a tormenta tropical. AFP

# Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016

Con pesar comunicamos el fallecimiento del señor

# Eduardo Ulloa Clare

Padre de nuestro querido amigo Alberto

Descansa en paz.

# Sus amigos

Max Alberto Chalo Vargas Jaime y Familia Andrea y Federico Julio e Irene Pedro y Annette Alejandro y Gabriela Laura y Rodolfo Melissa y Federico

Sergio e Irene Karen y Daniel Mari y Fernando Sol y Daniel Osvaldo y Mile Andy y Javier Roberto y Maria Lilly Patricia y Randall Mauricio y Ana María

Sergio y Lilly Jennifer y Bernard Francisco y Patricia Alfredo Johnny y familia Claudia y Carlos Sylvia y Orly Manrique y Lourdes

San José, 7 de Julio, 2024



Biden confesó sentirse "frustrado" con las "élites" de su partido. En una carta a congresistas, confirmó que se niega a retirarse. AFP

'QUE ME ENFRENTEN EN LA CONVENCIÓN', DICE

# Joe Biden desafía a congresistas demócratas

washington. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, pidió este lunes a los congresistas demócratas que respalden su campaña de reelección o lo desafíen en la convención del partido en agosto, desoyendo así los llamados a que tire la toalla.

Biden se encuentra bajo la lupa esta semana como anfitrión de una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Washington, entre temores de que el aislacionista Donald Trump gane las elecciones presidenciales de noviembre. Esta preocupación se acrecentó tras el desastroso desempeño del demócrata en un reciente debate televisado.

En el programa de televisión *Morning Joe*, de MSNBC, el presidente demócrata afirmó que está "seguro" de que "el votante promedio de ahí afuera todavía quiere a Joe Biden" para un segundo mandato. **Frustración.** El gobernante reconoció estar "muy frustrado con las élites... del partido".

"Cualquiera de estos tipos que creen que no debo postularme, que se postulen contra mí (...), que me desafíen en la convención" de agosto próximo, agregó.

Un Biden desafiante también escribió una extensa carta a los congresistas del Partido Demócrata. "Me niego a retirarme", les dice.

"Estoy firmemente determinado a seguir en la carrera", escribió. "El tema de cómo seguir adelante ya se ha abordado y es hora de que termine la polémica", afirma tajante.

Esta semana promete ser crucial para el intento de Biden de superar el caos suscitado tras el debate, durante el cual se mostró muy confundido, se trabó al hablar y hasta divagó. El presidente lo achacó al desfase horario y a un resfriado, pero, en los últimos, cinco congresistas demócratas le han pedido públicamente que tire la toalla.

ATAQUES EN UCRANIA

# Bombardeo de Rusia alcanza hospital de niños en Kiev

kiev. AFP. Una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó este lunes al menos 31 muertos en varios puntos del país y alcanzó dos hospitales, uno de ellos para niños, provocando condenas internacionales antes de una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Washington.

Los bombardeos plantean interrogantes sobre el estado de las defensas antiaéreas de Ucrania, después de que anteriores ataques dañaran infraestructuras eléctricas y aeropuertos militares.

"Los terroristas rusos volvieron a atacar masivamente Ucrania con misiles", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Según Zelenski, las ciudades afectadas son Kiev, Dnipro, Krivói Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex república soviética, invadida por



Un rescatista descansa junto al edificio destruido del hospital infantil Okhmatdyt. AFP

Rusia en febrero del 2022.

El mandatario ucraniano detalló que "edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados" y las autoridades indicaron que los rusos lanzaron 38 misiles, de los que 30 fueron derribados.

En Kiev, donde dos centros médicos fueron alcanzados por los proyectiles, incluido un hospital psiquiátrico, al menos 17 personas murieron, según las autoridades.

"Uno de los hospitales pediátricos más importantes de Europa", el de Okhmatdyt, quedó dañado, denunció Zelenski.

"Rusia no puede afirmar que ignora dónde caen sus misiles y debe asumir la responsabilidad", añadió. ■



La Junta Directiva, Gerencia General y Personal de CORBANA S.A.

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

# MARÍA ELIZABETH SANABRIA ROJAS

Madre de nuestro compañero el Sr. Luis Flores Sanabria, Auxiliar Agrícola del Centro de Investigaciones CORBANA, Pococí, La Rita.

Externamos nuestro más sincero sentimiento de pesar haciéndolo extensivo a su estimable familia.



... y cambiaré su llanto en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Jeremias 31:13

# **RESOLUCIÓN DE DUELO**

# Considerando:

Que el Señor **Eduardo Ulloa Clare**, entregó su alma el día 7 de julio de 2024.

Que el Señor **Eduardo Ulloa Clare**, fue padre del Señor Gerardo Ulloa Castro, Gerente General de Multibank; empresa filial de Banco de Bogotá.

Que su desaparición física representa una irreparable pérdida para su familia.

# Resuelve:

Lamentar en nombre de Presidencia y Junta Directiva la sensible desaparición física del Señor **Eduardo Ulloa Clare.** 

Expresar al Señor Gerardo Ulloa Castro y su distinguida familia nuestro respeto y solidaridad en este momento.

Dado en la República de Costa Rica, el día 9 de julio de 2024.



IZQUIERDA TRIUNFÓ

# Francia busca salida a limbo político tras elecciones

PARÍS. AFP. Francia enfrentaba este lunes las difíciles discusiones entre partidos para nombrar un nuevo gobierno, después que la izquierda arrebatara inesperadamente la victoria a la extrema derecha en las elecciones legislativas, sin mayoría absoluta.

Ante la incertidumbre reinante, el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó a su primer ministro, Gabriel Attal, quien presentó su dimisión, continuar en el cargo "por el momento" para "garantizar la estabilidad", a menos de tres semanas de los Juegos Olímpicos de París.

El mandatario de 46 años conmocionó a Francia con el sorpresivo adelanto electoral a raíz de la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos del 9 de junio, con el objetivo de pedir una "aclaración política" a los electores.

Los votantes respondieron otorgando una nueva relación de fuerzas a los tres bloques surgidos de las elecciones del 2022: izquierda, centroderecha y extrema derecha. Sin embargo, ninguno logró la mayoría absoluta de

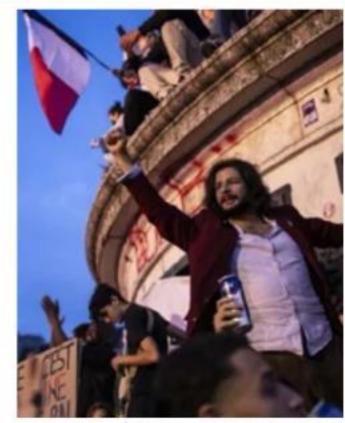

Una coalición de izquierdas ganó en los comicios, pero no obtuvo mayoría absoluta. AFP

289 diputados.

La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) obtuvo unos 180 escaños, seguida de la alianza de centroderecha de Macron (unos 160) y del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y sus aliados (más de 140).

Los líderes de la coalición de izquierdas aseguraron estar listos para gobernar. Macron "debería pedir hoy (lunes) oficialmente al NFP que le dé el nombre de un primer ministro", declaró la líder de los ecologistas, Marine Tondelier.

Olivier Faure, jefe del Partido Socialista, abogó por que el frente de izquierdas presente un candidato a primer ministro "esta semana", y que este sea elegido "por consenso".

→ Editorial: El gran desafío que sigue en Francia: pág. 26



El presidente argentino, Javier Milei, no asistió a la cumbre del Mercosur tras una disputa con su par brasileño, Lula da Silva. AFP

ESTANCADO ACUERDO COMERCIAL CON LA UE

# Mercosur fustiga a Milei por ausentarse de cumbre

asunción. AFP. El Mercosur celebró este lunes, en Asunción, una cumbre marcada por la ausencia del presidente argentino, Javier Milei, que despertó críticas de sus colegas.

Los presidentes presentes en la 64.ª cumbre de Mercosur (el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce y el anfitrión, Santiago Peña) lamentaron la falta de integración del bloque regional y una tendencia a verse menoscabado por diferencias ideológicas.

"Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto mucha importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos", dijo Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou se refería a Milei, el economista ultraliberal que lleva a cabo una profunda reforma del Estado en Argentina, y quien faltó a la cita después de intercambiar insultos con Lula acusándolo de "zurdito" con el "ego inflamado".

Acuerdo con UE. La cita tiene lugar en medio del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que se negocia desde hace más de 20 años y que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores.

Fundado en 1991, el Mercosur es el principal receptor de inversiones extranjeras en Suramérica y su producción se estima en \$2,86 billones. ■



La Junta Directiva, Gerencia General y Personal de CORBANA S.A.

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

# MARÍA EUGENIA ROJAS BENAVIDES

Madre de nuestro compañero el Sr. Marcos Hernández Rojas, Asistente de Agronomía del Centro de Investigaciones CORBANA, Pococí, La Rita.

> Externamos nuestro más sincero sentimiento de pesar haciéndolo extensivo a su estimable familia.

> > ... y cambiaré su llanto en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Jeremías 31:13

# **RESOLUCIÓN DE DUELO**

# Considerando:

Que el Señor **Eduardo Ulloa Clare**, entregó su alma el día 7 de julio de 2024.

Que el Señor **Eduardo Ulloa Clare**, fue padre de nuestro respetado Gerente General Gerardo U**ll**oa Castro.

Que su desaparición física representa una irreparable pérdida para su familia.

# Resuelve:

Primero: Lamentar profundamente la sensible desaparición física del Señor **Eduardo Ulloa Clare.** 

Segundo: Expresar al Señor Gerardo Ulloa Castro y sus familiares nuestro sentimiento por su pérdida.

Dado en la República de Costa Rica, el día 9 de julio de 2024.





# **ABUE**

1926 - 2024

# SUS NIETOS (AS):

Giannina y Carlos, Héctor y Marcela, Laura y Eduardo, Adrián y Cindy, Raúl y Tatiana, Fabian e Iza, Sandra, Jaime, Luis Andrey, Fabiola, Marcelita y Manuel, Abel Ignacio, Nazareth, Gabriela y Ricardo, Verita, Adolfo, Fiorella, María de la Paz, Lorenita y Alda Valeria.

## SUS BISNIETOS (AS):

Rafael Alonso, Tamara, Luciana, Ricardo, Cristina, Carlos Andrés, Amy, Héctor, Jimena, Guillermo, Ángela, Ian, María José, Nicolás, Franco, Tomás, Alejandro, Julia, Luz y Victoria.

Recordamos a Abue como mujer excepcional. Abue fue más que una abuelita; fue nuestra fuente de amor incondicional, sabiduría y bondad.

Siempre nos recibía con una sonrisa cálida y unas manos llenas de cariño.

Nos enseñó con paciencia y nos inspiró con su ejemplo de generosidad.

Sus nietas (o) y bisnietas (o) guardamos en nuestros corazones sus enseñanzas y el amor que nos brindó. Te fuiste con un pedacito de todos nosotros.

Cada momento con ella nos reconforta y nos recuerda el privilegio de haber tenido una Abue tan especial.

"Una ramita sola se quiebra más fácil, pero un grupo de las mismas ramitas es más fuerte y difícil de quebrar".



La Junta Directiva y todo el personal de Lead University, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor:

# EDUARDO ULLOA CLARE

Padre del señor Alberto Ulloa Castro, nuestro Director General. Extendemos nuestras sinceras condolencias a su estimable familia.

San José, 8 de julio 2024.

# Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

# MISA DE NOVENARIO EN RECUERDO DE NUESTRA QUERIDA

# VIRGINIA VILLANUEVA DE BLOISE

1926 - 2024

### SU ESPOSO:

†Rafael Bloise Sánchez

# SUS HIJOS:

Virginia Isabel Bloise Villanueva †Rafael Francisco Bloise Villanueva Luis Emilio Bloise Villanueva Vera Bloise y Carlos Peña Víctor Bloise y Marcela Ancona Alda Bloise y Ronald Rivas.

Agradecemos profundamente al grupo de enfermeras ETEREO a sus servidoras Levy, Yorleny y Carolina por el cariño y cuidados brindados.

Les invitamos a la misa que se oficiara mañana miércoles 10 de julio a las 6 p.m. en la Catedral Santiago Apóstol en Cartago.

Agradecemos su compañía en este momento.

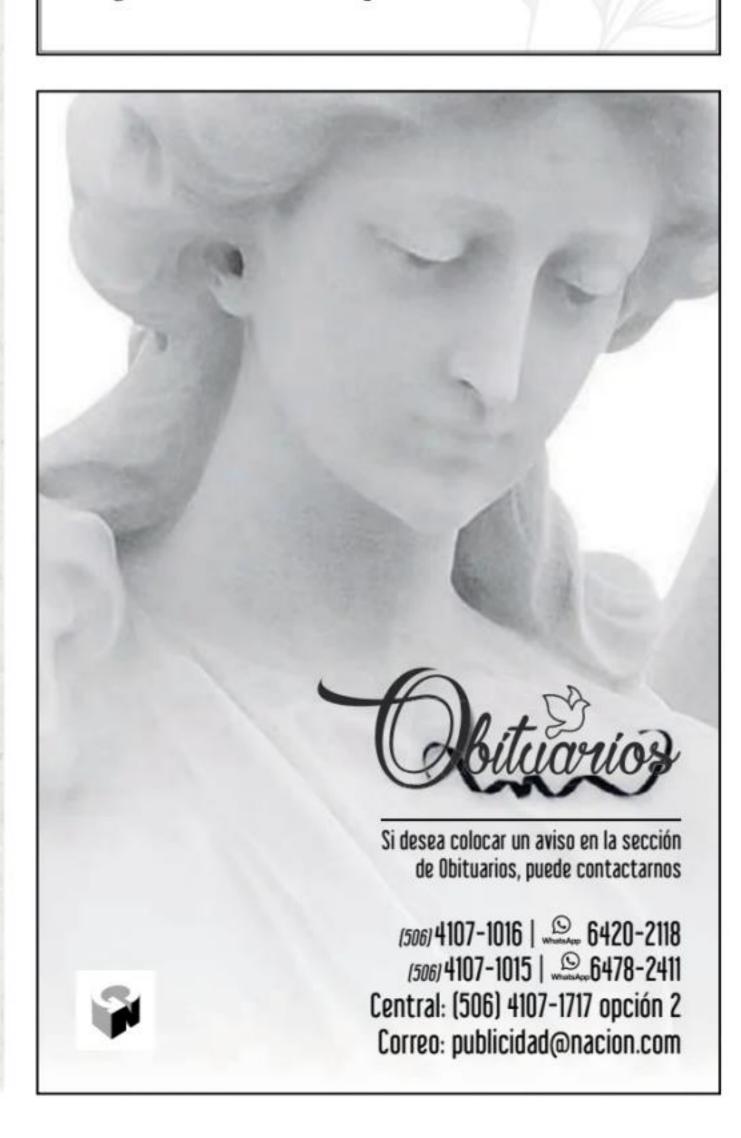



Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINION

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO

**EDICIÓN 28072/LXXVII** 32 PP. 2 SECCIONES

**EDITADO POR** @ GRUPO NACIÓN GN, S. A.

# **EDITORIAL**

# El gran desafío que sigue en Francia

Los electores franceses evitaron lo peor. El domingo, en la segunda ronda de las elecciones legislativas, la expectativa de que la extrema derecha pudiera obtener mayoría o, al menos, convertirse en el primer grupo de la Asamblea Nacional, se desinfló por completo. Su "buque insignia", el Partido Reagrupamiento Nacional (RN), de Marine Le Pen, será la tercera formación, con 143 diputados, menos de la mitad necesaria para la mayoría.

El mayor éxito lo obtuvo una heterogénea alianza de izquierdas, el Nuevo Frente Popular (NFP), que logró 182 escaños. Su sombrilla cobija desde los extremistas de Francia Insumisa hasta el moderado Partido Socialista. La agrupación del presidente Emmanuel Macron - Juntos - sobrevivió en un respetable segundo lugar, con 159. De este modo, el centro sigue vigente, aunque disminuido, en el panorama político. Los Republicanos, de centroderecha tradicional, quedaron en un muy distante cuarto lugar, con apenas 39 representantes.

El alivio de los sectores democráticos con estos resultados, distintos a los que pronosticaban las encuestas, es de sobra justificado. Un éxito de la ultraderecha exclusionista, nativista, populista, euroescéptica y ambigua hacia Rusia, habría sido catastrófico para Francia y Europa. El riesgo fue superado, al menos por ahora.

La alta participación electoral, que alcanzó un récord de casi el 67%, muy superior a la de la primera vuelta del domingo previo, fue un factor coadyuvante a este desenlace: un amplio grupo de personas superó su apatía y ejerció una votación táctica para frenar a Le Pen y sus huestes. Pero más importante aún fue el "bloque republicano", constituido por la izquierda y el centro. Tras un rápido acuerdo informal, el NFP y Juntos retiraron sus candidatos en el tercer lugar de casi 200 circunscripciones, con lo cual el voto contrario a la extrema derecha no se diluyó. Esto benefició a ambas agrupaciones, pero sobre todo a la alianza de izquierdas, con más candidatos en el segundo lugar.

Sin embargo, la forma en que quedó compuesta la Asamblea, con tres grandes bloques muy disímiles entre sí, así como el sustancial incremento en los escaños del RN y, en menor medida,

el NFP, presenta un complejo panorama para la gobernabilidad francesa. Además, debilita el liderazgo de Macron en el ámbito europeo, donde los desafíos políticos y de seguridad se han acentuado. Esto genera justificada inquietud.

Las opciones que se abren son muchas, pero ninguna sencilla. Según el sistema francés, el presidente, quien tiene total autonomía en asuntos de seguridad y política exterior, escoge al primer ministro de su preferencia y este conforma su gobierno, encargado de los asuntos domésticos. Sin embargo, necesita el respaldo de una mayoría legislativa, con la cual no cuenta ahora. Si el resultado electoral conduce a una confrontación sin salida, se generará una parálisis que llevará a un gabinete meramente formal, con nula capacidad de iniciativa.

Por esto, lo más conveniente y responsable sería una coalición entre los sectores más afines, a partir de un programa mínimo que genere gobernabilidad de aquí a las próximas elecciones, en el 2027, o hasta junio del próximo año, si el presidente decide adelantarlas. Como alternativa muy imperfecta, pero mejor que la parálisis, está un gobierno de minoría, que sea aceptado por la Asamblea y construya acuerdos puntuales alrededor de sus proyectos.

Francia no tiene tradición de coaliciones multipartidistas. Esto, más el antagonismo entre los tres grandes bloques, dificultará los acuerdos de largo aliento. Sin embargo, no se puede descartar una convergencia entre el centro, la derecha tradicional y los sectores moderados de la izquierda, encabezados por los socialistas, que son el segundo partido en el NFP.

Este lunes, el primer ministro Gabriel Attal presentó su renuncia a Macron, quien la rechazó y le pidió permanecer por el momento en el cargo. No se puede actuar con apresuramiento, pero tampoco es conveniente prolongar la incertidumbre por largo tiempo, porque acentuaría los retos presentes, entre ellos un crecimiento del extremismo.

No será sencillo llegar a los acuerdos democráticos y republicanos, pero es el deber mínimo de sus dirigentes. Confiamos en que estén a la altura.

El freno a la extrema derecha, el domingo, genera un justificado alivio, pero ninguna certeza sobre el futuro

A pesar de sus agudas diferencias, los partidos republicanos y democráticos tienen el deber de negociar

# CARTAS A LA COLUMNA

# Denuncias por abuso sexual

# REPORTAJE REVELA FALTA DE SANCIONES

El 5 de julio vi un reportaje en Repretel sobre denuncias por supuesto abuso sexual en el Hospital de Heredia. Hace poco más de dos años, viví en carne propia una situación similar en ese hospital. Un ginecólogo me acosó y abusó sexualmente de mí. Tras una deficiente y viciada investigación de la CCSS, el caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo, las denuncias han continuado y no se han tomado sanciones. Esta vez, proceden de pacientes en terapia de piso pélvico. La mayoría de las mujeres que la requieren son vulnerables debido a la naturaleza del tratamiento. Muy convenientemente, el hospital ahora las envía al Cenare. Una vez más, son ellas las afectadas, porque las hacen ir hasta San José, teniendo nosotros un hospital tan grande como el San Vicente de Paúl. No he podido recuperarme y menos reincorporarme a la jefatura de Consulta Externa del centro médico. La depresión y el estrés postraumático han marcado mi vida. ¿Esto es lo que espera a las mujeres heredianas?

Laureen González García

Heredia

El Partido Conservador inglés, entre muchos protagonistas de su militancia, tiene al

Elecciones británicas más grande de todos, sin duda alguna, sir Winston Churchill. Nunca será superado. Además de ser un insigne gobernante,

es uno de los íconos que ocupan la cúpula de la historia universal. Es necio pretender agregar alamares a su vida llena de logros en todos los campos, ya que destacó también en la literatura y la pintura.

Otra figura destacada y meritoria de ese partido es Margaret Thatcher, también primera ministra del Reino Unido, conocida como la Dama de Hierro. Tardará mucho el Partido Laborista en dar a la democracia universal exponentes de ese talante.

Camilo Cifuentes Correa

Atenas

# Alto costo del agua

Estamos pagando más del doble por el costo del agua que nos provee Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a las fugas en sus derruidas cañerías y a las cantidades que no se cobran, por no contar con medidores en algunos condominios, según informa la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Independientemente de si esto es por incompetencia, negligencia o por buscar la privatización del servicio, los usuarios no merecemos tal maltrato.

Freddy Pacheco León

Heredia

# Larga fila en Dekra

El sábado llevé un vehículo para la revisión técnica a las 9 a. m. La fila en la estación de Santo Domingo medía 400 metros. Con Riteve, jamás sucedía algo semejante.

José Emilio González Chacón Heredia

# Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No pu-

blicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

# Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

### Andrés Velasco y Yair Zivan

l enfrentarse con populistas de derecha e izquierda en un año en el que se realizarán elecciones en países que representan casi la mitad de la población global, los políticos de centro han estado a la defensiva. ¿Podrán resurgir? El centrismo, ¿puede ofrecer respuestas coherentes a la diversidad y la complejidad de los desafíos que enfrenta el mundo? ¿Existe un tipo de centrismo que rinda frutos tanto en América Latina como en Norteamérica, Europa, Asia, África y Australia?

Un libro reciente, al cual contribuimos los dos autores, ofrece algunas respuestas.

El centrismo consiste en un compromiso inquebrantable con ciertos valores fundamentales: los derechos individuales, la democracia liberal, el pluralismo cultural y la igualdad de oportunidades. Estos principios fundamentales vinculan a intelectuales y políticos de centro a través del mundo hace por lo menos 40 años, desde la "tercera vía" del presidente estadounidense Bill Clinton y el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair hasta los centristas contemporáneos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el ex primer ministro de Israel Yair Lapid.

Algunos de los desafíos políticos más urgentes, como la extrema polarización ideológica y el aumento del populismo, son comunes en casi todo el mundo. En otros asuntos, predominan las consideraciones políticas nacionales, pero aun así reflejan temas

globales. Por ejemplo: ¿Cómo encontrar el equilibrio entre los enormes beneficios del comercio internacional y los efectos nocivos que este puede tener en ciertas comunidades locales? ¿Cómo garantizar la seguridad al mismo tiempo que se preservan de manera escrupulosa las libertades individuales? ¿Cómo aprovechar el tremendo potencial de la innovación tecnológica y paralelamente proteger a las poblaciones de sus efectos secundarios no deseados? ¿Cómo garantizar que la innovación y el espíritu empresarial puedan prosperar y, al mismo tiempo, asegurar que los más pobres no se queden atrás? Al poner en práctica los principios del liberalismo progresista, el centro político puede proporcionar respuestas específicas a cada uno de estos desafíos.

Los centristas piensan, y con razón, que los problemas complejos que enfrentamos exigen soluciones complejas, que la moderación es una virtud y que el transar no es un vicio. Sin embargo, el centrismo no tendrá éxito si termina siendo un simple punto medio razonable entre los dos extremos de un populismo iliberal de izquierda y un populismo iliberal de derecha. El centrismo debe ofrecer su propio enfoque po-



SHUTTERSTOCK

# La promesa del centro político en un mundo polarizado

Una política centrista de esperanza infundida de empatía y pragmatismo representa una ruptura dramática con la dirección de la política global

lítico, que, si se articula de manera adecuada, obligará a que, en respuesta, los otros actores políticos se definan.

Por sí solos, los principios y las propuestas políticas no son suficientes. Así como gobernar suele ser el arte de lo posible, la política es, antes que nada, el arte de ganar para poder llegar a gobernar. Para que los centristas logren conquistar el corazón y la mente del público, deben conectarse con el fuerte sentido de identidad y las inquietudes del electorado que buscan representar.

Los populistas se fortalecen explotando el miedo y la división en la sociedad. Como comprenden la naturaleza tribal de la humanidad, prometen un sentido de pertenencia a un grupo propio (el pueblo o la nación), el cual se define por su oposición a un grupo externo, real o imaginario (la élite, los migrantes, los extranjeros, el *otro*). El populismo es siempre un tipo de política identitaria: *nosotros* contra *ellos*.

Esta manipulación de la

identidad para lograr beneficios políticos es peligrosa. Pero también lo es el negar que los temores de los votantes tienen causas profundas y genuinas. El sentido de identidad nacional y comunal es fundamental en la percepción que cada uno tiene de sí mismo. El declive de las ciudades retrasadas en el Medio Oeste de Estados Unidos o en el Norte de Inglaterra debilita ese sentido de pertenencia. La sensación de que la migración masiva amenaza las identidades locales también es comprensible, al igual que la preocupación de que el rápido cambio tecnológico va a destruir empleos y devastar a la clase media.

Infundir confianza. Los centristas tienen que demostrar que comprenden el origen de dichos temores. Los votantes solo confian en los políticos con quienes se pueden identificar y, todavía más, en los políticos que se identifican con las ansiedades de sus votantes.

Una discusión nacional seria acerca de los pros y los contras de la migración solo puede comenzar después de que los políticos se hayan ganado la confianza de los electores. Con suerte, surgirá entonces una política migratoria que evite la trata de personas, brinde asilo a quienes realmente lo necesitan y aproveche los beneficios de los conocimientos que aportan los migrantes.

Lo mismo es válido para el mercado laboral. Un empleo de larga data crea un sentido de identidad personal y vínculos con la comunidad local. Los trabajadores aceptarán dejar una industria en declive solamente si confian en que el gobierno les va a proporcionar una capacitación de calidad, que conduzca a empleos decentes y bien remunerados. No es coincidencia que las políticas activas en el mercado laboral, con flexibilidad contractual, un generoso seguro de desempleo y ambiciosa capacitación, hayan surgido primero en los países escandinavos, donde prima la confianza.

También está el desafío político de máxima envergadura: el calentamiento global. Combatir el cambio climático exige que la ciudadanía acepte pagar un costo hoy (por ejemplo, un alza en el precio del diésel y otros combustibles fósiles) a cambio de un beneficio (un planeta más frío) que se producirá en un futuro lejano. Lograr un acuerdo como este requiere de una dosis cuantiosa de confianza mutua entre los políticos y los votantes.

Allí donde los populistas venden el miedo, los centristas deben ofrecer esperanza. La humanidad ha demostrado una y otra vez que puede abordar problemas complejos y superar la adversidad. Un mensaje esperanzador, permeado de empatía y pragmatismo, constituiría un quiebre dramático con la dirección actual de la política global. Esa es nuestra mejor alternativa. Y los centristas son quienes pueden ponerla en práctica.

ANDRÉS VELASCO: exministro de

Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

YAIR ZIVAN: asesor en política exterior del ex primer ministro israelí y ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid.
© Project Syndicate 1995–2024

28 PÁGINA QUINCE



Jill y Joe Biden. FOTO: AFP



Abril Gordienko López ACTIVISTA CÍVICA

uchas familias han pasado por situación de quitar a un papá de edad avanzada las llaves del carro cuando se torna evidente que la conducción es un peligro para él y terceros. Tanto para la familia como para el padre, suele ser doloroso asimilar el deterioro de sus habilidades. A veces, la etapa de negación se alarga y aquello se convierte en un pulso tormentoso hasta que alguien cede o alguien se impone.

Bastante más difícil debe ser quitarle las llaves de la Casa Blanca y los códigos nucleares al presidente del país más poderoso del mundo. Pero el riesgo potencial de no hacerlo puede ser desastroso para los Estados Unidos y el planeta.

El penoso desempeño en el reciente debate presidencial hizo evidente que las destrezas cognitivas del presidente Joe Biden se han deteriorado de forma significativa.

El y sus allegados cercanos parecen ser los únicos en no percibirlo (o en aparentar que no lo perciben) e insisten en que está capacitado para enfrentar no solo una campaña, sino también una nueva administración en un escenario mundial sumamente complejo.

Más allá de la dificultad para aceptar el declive propio de la edad, la expectativa de permanencia en el poder genera diversos incentivos a quien lo ostenta y a quienes se benefician de ello. Tan penoso como el trastabillar de Biden, fue el posterior despliegue de orgullo de su esposa al celebrar que "respondió cada pregunta", y los obvios esfuerzos de la vicepresidenta Harris para minimizar los

# ¿Prejuicio contra Biden o insensatez?

Las destrezas cognitivas del presidente Joe Biden se han deteriorado de forma significativa

lapsus de su jefe.

Demócratas en situación difícil. En vez de retirarse con elegancia, la tozudez del presidente y su círculo cercano están poniendo al Partido Demócrata en una encrucijada prácticamente sin precedentes.

Conforme pasan los días, la presión sobre él va en aumento. Tanto la pobre actuación como la decisión de continuar han sido criticadas por la prensa y buena parte de sus copartidarios. Diversas voces lo instan a hacerse a un lado, a cumplir la promesa de ser un presidente de transición para dar espacio a generaciones más jóvenes.

The Economist puso en su portada de la semana pasada una andadera con el sello presidencial de los Estados Unidos; puede ser descarnado, pero quizás necesario para llamar la atención sobre lo que está en juego.

Biden no está solo; su contrincante le pisa la edad con una estrecha diferencia, y el candidato en discordia, Robert F. Kennedy jr., de 70 años, de inmediato sacó anuncios en los que proyecta gran vitalidad, practicando diversos deportes, algunos de alto riesgo; sin embargo, no es significativamente más joven que Biden y Trump, pero el sistema electoral estadounidense hace prácticamente imposible a un

tercer partido elegir presidente y representantes parlamentarios.

Cuando el promedio de edad de la población global es de 31 años y la de Estados Unidos es de 39, cuando la tecnología y el conocimiento humano avanzan a velocidades exponenciales y la realidad cambia continuamente, es inconcebible que el electorado de Estados Unidos se vea compelido a elegir entre dos octogenarios, uno de ellos con visibles principios de senilidad.

Las gerontocracias abundan, lógicamente, entre los regímenes dictatoriales, pero las dinámicas propias de la democracia deberían vacunarnos contra los riesgos de ser gobernados por quien ha perdido la aptitud para hacerlo.

La falta de agilidad mental de Biden ha sido objeto de burla ácida principalmente de los trumpistas, pero no solo de ellos. Los memes y chistes divierten a diestra y siniestra.

Prejuicio basado en la edad. Siendo honesta, yo misma he reído, compasivamente—si eso es posible— de los ingeniosos memes que hacen chota de su torpeza, su ineptitud o, digámoslo llanamente, de su ancianidad. Después de reír, me sentí incómoda.

Esto me hizo reflexionar sobre la percepción predominante que tenemos de las personas mayores y el trato que les damos. El edadismo —prejuicio basado en la edad— contra los adultos mayores no solo está arraigado, sino muy vivito y coleando.

Tristemente, los memes y los chistes gerontófobos y viejistas no son inocuos. Hablar de viejo necio, vieja loca, momia o fósil puede exacerbar el desprecio, la agresión verbal, las restricciones excesivas, la sobre o submedicación, la explotación financiera, la infantilización, el abandono y otras formas de violencia contra la población de la tercera edad.

Si bien ha habido avances en el reconocimiento de varios prejuicios como los de género, raza y religión, no hemos sido tan eficaces en visibilizar el edadismo como prejuicio.

Dentro del lenguaje que usamos y las maneras de tratarlos, hay varios caminos posibles. Por ejemplo, evitar etiquetarlos por su edad, apreciar su experiencia y sabiduría, y ejercer respeto compasivo cuando muestran señales de deterioro.

Esa es la paradoja del caso de Biden. Quienes le hablan al oído para motivarlo a continuar al volante cometen una gran irresponsabilidad. No están siendo respetuosos ni compasivos. El argumento de que el presidente está siendo víctima de un prejuicio contra su avanzada edad es falaz (tal vez, oportunista y malintencionado).

A diferencia del Partido Republicano, totalmente dominado por su candidato, los demócratas cuentan con varios liderazgos activos y competentes que por sensatez deben tomar la bandera para forzar a Biden a hacerse a un lado.

Por la salud de la democracia estadounidense y la preservación de su liderazgo en el escenario geopolítico, ambos partidos deben urgentemente hacer un ejercicio de introspección profunda. Pero en el caso del Partido Demócrata, ese soul searching debe acompañarse de decisiones y acciones rápidas.

agl.cr.ca@gmail.com

# **BUENOS DÍAS**

# Abandonados y agredidos



Guiselly Mora
EDITORA DE
OPINIÓN
DE LA NACIÓN

n nuestro reportaje del domingo 23
de junio, titulado
"Casos de abandono y agresión de
menores suben a 137.000 por
año", quedó ampliamente
documentado el fracaso de
las políticas públicas en la
última década para garantizar los derechos de todos los
niños a vivir en familia, en
condiciones de bienestar y a
un sano desarrollo integral.

Los menores que el Patronato Nacional de la Infancia
(PANI) debe sacar de sus hogares no son huérfanos, y he
ahí la mayor dimensión de la
crisis. Son niños y adolescentes víctimas de negligencia,
abuso sexual, acoso escolar,
agresión física y psicológica,
conflictos familiares, consumo de drogas y explotación
sexual y laboral.

Los 706.000 menores atendidos entre el 2016 y el 2023 superan las denuncias recibidas en el Poder Judicial en el mismo período debido a asaltos, homicidios, hurtos, robos y tachas de vehículos. Aún más, el número de menores puestos bajo custodia de un tercero es mayor que la población carcelaria.

El sistema, trágicamente, opera de forma perversa.

La presidenta del PANI, Kennly Garza, explicó cómo, al hacer un perfil de un feminicida, halló un historial de agresión y abandono durante la infancia de este. "Si lo que absorben es castigo y violencia, lo aprenden", afirmó Garza. "O corren el riesgo de sufrir daños cognitivos, emocionales y psicológicos, lo que se traduce en problemas de autoestima, dificultades para la comunicación y la resolución de conflictos de forma violenta".

La coordinadora del Informe Estado de la Educación, Isabel Román, explicó en su artículo "La inversión social protege el 'bien estar' y la democracia" (7/7/2024) que las robustas redes de seguridad y protección están en riesgo. No solo se achica el presupuesto "para las políticas selectivas orientadas a poblaciones específicas", sino también el de la educación.

El Estado debe priorizar los programas destinados a ayudar a las mujeres en pobreza y la educación de los hombres para desarrollar una cultura masculina consciente de sus deberes como padres e integrantes de una sociedad responsable.

Necesitamos carreteras, puentes y escuelas, pero sobre todo niños felices transitando por esas carreteras y puentes, y gustosos de recibir clases en tales escuelas.

gmora@nacion.com

www.nacion.com

29

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

-> Feyenoord, de Países Bajos, anunció ayer la contratación del defensor tico

# Liga prevé recibir más dinero por Jeyland en el futuro

> Venta por \$2,5 millones es de las más grandes en la historia del club

# Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Liga Deportiva Alajuelense vio partir a Jeyland Mitchell casi tan rápido como llegó. Aunque no dio montos, por confidencialidad, el vicepresidente del club, Enrique Morúa, aseguró que la venta de Jeyland Mitchell al Feyenoord Rotterdam de Países Bajos es una de las más importantes en la historia de la institución.

La operación con el defensor de 19 años solo es superada por la de Froylán Ledezma, cuando, en 1997, Alajuelense vendió al atacante al Ajax por \$5 millones. Según publicó *La Nación* el 3 de junio de 1997, esa fue la transacción más alta en la historia del fútbol costarricense, una cifra que, con el tipo de cambio de ese momento, se tradujo en ¢1.155 millones, y el propio futbolista confesó entonces que más de la mitad de ese dinero era para él.

Morúa aseguró que por Mitchell surgió interés desde que empezó a jugar, algo que pasó hace tres meses, porque el mismo día que la Selección de Costa Rica sostenía un amistoso contra Argentina, en Estados Unidos, él se estrenaba como jugador del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense en Liberia.

"No es normal que un muchacho con pocos partidos jugados ya sea titular en la Selección. Imaginate, un muchacho de 19 años titular, va a la Copa América, lo hace bien, anula a uno de los referentes mundiales, no paran



Pocos meses en Alajuelense fueron suficientes para que Jeyland Mitchell diera el salto al fútbol de Europa. El defensor de 19 años firmó con el Feyenoord por cinco temporadas. FACEBOOK FEYENOORD ROTTERDAM

las llamadas, y por dicha fue un interés muy rápido", dijo.

Morúa destacó que él da mucho mérito a los scouts y a los visores que pidieron a Jeyland en su momento, cuando no era un jugador cotizado. "Lo pidieron, lo trajimos, y le doy mucho mérito al profesor Alexandre Guimaraes, que desde que lo vio en los entrenamientos lo puso a jugar y dijo: 'Este muchacho va a llegar alto", agregó.

En tanto, el director deportivo, Javier Santamaría, mencionó que desde que comenzaron a seguir a Jeyland, hace poco menos de un año, les llamó la atención su presencia física, así como la garra y entre-

ga que siempre demostraba.

"Sabíamos de su potencial, aunque por su juventud había detalles por pulir. Con el paso de los días y su participación en el primer equipo, nos dimos cuenta de su gran proyección y de que, por sus características, tenía un perfil para dar el salto a Europa", apuntó.

En Alajuelense, Mitchell disputó 12 partidos, suficientes para consolidarse en la Selección, donde ya acumula siete encuentros, incluido el duelo ante Brasil, que apuró todo. Ahora, tiene un contrato

de cinco temporadas con el Feyenoord Rotterdam.

Morúa detalló que en este tipo de operaciones también tienen que negociar las formas de pago con el otro equipo.

Sin que el club mencionara cifras, la venta se dio por \$2,5 millones (más de ¢1.400 millones), pero la previsión es que, a futuro, pueda ingresar más dinero a las arcas rojinegras por Jeyland, pero no solo por él, también por todo futbolista que haya sido una venta.

"En todo contrato, por política institucional, la Liga se deja un porcentaje de una segunda venta. Depende de la **FEYENOORD ROTTERDAM** 

# El nuevo club de Jeyland Mitchell

Fundado en 1908, el Feyenoord es uno de los clubes más importantes de Países Bajos y de Europa. Ha ganado numerosos títulos, incluyendo 11 Eredivisie (Primera División), 14 Copas KNVB y 4 Supercopas de Países Bajos. Además, el club cuenta con una rica historia en competiciones europeas, al ganar la Copa de Europa en 1970 y la Copa UEFA en 1974 y 2002. Además, competirá en la Champions League la próxima temporada.

negociación que se haga con el club. Siempre tratamos de sacar el mayor porcentaje posible, pero a veces hay que ceder en ciertas cosas", afirmó.

¿Sustitutos en la zaga? Jeyland Mitchell es un defensa central derecho que en la Liga jugaba al lado izquierdo.

En el equipo, los rojinegros cuentan con dos centrales derechos a quienes les ven gran proyección.

"Son Guillermo Villalobos, que vino hace un año y le tenemos una gran fe, y Santiago van der Putten, que no ha sido protagonista por una lesión, pero ya fue visto por el Betis y la idea es que este año sea protagonista", dijo Morúa.

El vicepresidente detalló que la plantilla que están armando para el Apertura 2024 tiene cuatro ejes. Uno son los líderes positivos veteranos; el segundo son los extranjeros de peso, que fueron traídos tanto por cuerpo técnico como por el gerente deportivo; el tercer eje son los jóvenes llamados a ser líderes, a tomar las riendas del club, y el cuarto eje es toda la proyección del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

# Feyenoord se lució al presentar nuevo fichaje

# **Milton Montenegro**

milton.montenegro@nacion.com

El Feyenoord de Países Bajos se lució en la presentación del defensa costarricense Jeyland Mitchell.

Lo hizo por medio de sus redes, donde primero generó expectativa. "¿Ready?", escribió el club en su cuenta de X con una bandera de Costa Rica y, en la imagen, apenas se distinguía a Jeyland. Minutos después, publicó: "Jeyland Mitchell al Feyenoord: terminado" y de inmediato se aprecia el video con el tico como su nueva estrella.

La página en internet FR12. NL, que publica noticias del Feyenoord, también informó sobre la llegada de Mitchell a uno de los clubes de mayor tradición en Países Bajos.

"Oficial: Feyenoord confirma la llegada de Mitchell", tituló el sitio. "Feyenoord confirmó definitivamente la transferencia de Jeyland Mitchell. El central de 19 años llega procedente de Alajuelense por un valor de 2,5 millones de euros. Mitchell firmó por cinco temporadas" agregó

poradas", agregó.
FR12.NL detalló que la llegada del zaguero fue descrita por el director general del Feyenoord como un "golpe de efecto". El internacional costarricense causó una gran impresión en la Copa América, lo que hizo que aumentara el interés por él. El Feyenoord se movió rápidamente y logró superar a equipos como el At-

lético de Madrid.

Mitchell dijo que es un sueño que un club tan impresionante como el Feyenoord se haya fijado en él.

"Todo ha sido muy rápido, desde Alajuelense a la Selección Nacional, y ahora el paso a Europa. Pero aún no he llegado, ahora es cuando empieza todo. Quiero triunfar en el Feyenoord, ganarme el corazón de la afición y jugar grandes partidos", dijo Jeyland en una entrevista a su nuevo club.



Mitchell dio el salto a un club neerlandés histórico. FR12NL

### Esteban Valverde

esteban.valverde@nacion.com

olando Fonseca, goleador histórico de la Selección de Costa Rica, evaluó el paso de la *Tricolor* por la Copa América.

El "amigo del gol" confesó que tiene mucha ilusión en el plantel patrio por el esfuerzo y la entrega mostrada; no obstante, externó su preocupación por la fase ofensiva.

# --¿Qué criterio tiene del paso por Copa América?

 No es fácil hacer un nuevo proceso y tener tres fogueos de esa calidad; es un gran premio. El desarrollo de los muchachos, el funcionamiento, todo lo que queramos observar, pues rescato que hay un dibujo, una estructura, y el seleccionador ya escogió que quiere jugar así. Ahora, el entrenador tiene que continuar buscando características de jugadores que se adapten a esa estructura de juego. Hay que buscar parámetros, porque gustos todos tenemos, pero cosas que se adapten a lo que él quiere, solo él sabrá. Él tiene que tomar jugadores que se adapten rápidamente, porque la Selección lo que menos tiene es tiempo.

# --¿El partido contra Brasil nos da buenas señales?

—Él tiene que empezar por algún lado y comenzó de atrás para adelante. Comenzó con buena estructura y no hizo el ridículo, no se comió cinco goles contra Brasil. Yo respeto cómo comenzó el proceso.

# --¿Hay ilusión por el comienzo de un proceso?

No me genera ilusión comenzar; lo que ilusiona es el esfuerzo, sacrificio y entrega. La entrega nos ilusiona a todos. Ver a los jugadores compenetrados nos hace creer, y el corazón que le pusieron.

# --¿Destaca el trabajo realizado por la zaga?

—La parte defensiva siempre se comió cuatro goles. No todo fue efectivo. La fase defensiva no tiene para elaborar. Elaborar es sacar el ba-



ARCHIVO

# Rolando Fonseca, goleador histórico de la Selección

# 'Ahora toca jugar una eliminatoria donde Costa Rica es el grande'

Exfutbolista habló sobre el desempeño de la 'Tricolor' en Copa América

lón desde atrás; eso no se vio.

# --¿Cuál es el principal punto de mejora?

-La personalidad. Hay que trabajar mucho la personalidad de los jugadores. Esto no será fácil.

# --¿Por qué dice eso?

—¿Cómo hace usted para dominar un balón si no hay personalidad? Lo más fácil es destruir, pero ¿cómo hago para construir? Pues para eso se ocupa personalidad.

--Alexandre Guimaraes, en el

# 2002, logró que ustedes le jugaran a cualquier rival.

—Eso se crea con personalidad, eso se crea con las características de los jugadores. Además, él pidió respeto y confianza. Todos nos adaptamos y desarrollamos personalidad.

# --¿Cómo digerir el fenómeno de Jeyland Mitchell?

-Es un niño al que le llegó la oportunidad en el momento adecuado. La enseñanza es que uno tiene que estar listo. En el momento en que se abre la oportunidad, uno debe estar preparado. Lo de Mitchell 66 Ahora, en Costa Rica hay talento, pero nadie lo sabe descubrir. Tiene que venir gente de afuera para verlo".

es una oportunidad para entender que uno debe entrenar siempre con todo.

--¿Cómo ve el papel que juega Joel Campbell? -Lo de Campbell es temporal. Hay que entender que él necesita ritmo, necesita una pretemporada fuerte. Ahora le ha tocado afuera por circunstancias físicas y mentales. Campbell sigue siendo determinante y vea lo que jugó, fue eficaz.

### --¿Es la fase defensiva la principal fortaleza?

-Yo creo que es muy bueno que desarrollaron una figura o estilo de juego. Funcionó contra Brasil, contra Colombia no, y ante Paraguay se terminó complicando. Ahora hay que ver la oportunidad de evolucionar. ¿Cómo lo hace? A pura técnica, ser eficiente con sus jugadores y características. Hay mucha deuda, la gente se queda con la ilusión de Brasil porque se defendió, pero no solo es eso, hay que buscar las dos etapas del fútbol. Ojo, esta ilusión puede ser de cuidado porque ahora toca jugar una eliminatoria donde Costa Rica es el grande, es el que tiene que proponer, es el que tiene que buscar el resultado, y ahí no hemos llegado.

# --¿Es más dura la eliminatoria que Brasil o Colombia?

Es más dura, porque cuando usted juega ante Estados Unidos, Canadá y México, los grandes son ellos, pero ahora, si Costa Rica no lleva el peso del juego, la criticarán por no mostrar el poderío. Hay que preparar a los jugadores. Esta eliminatoria será más complicada que cualquiera.

### --Gustavo Alfaro dice que seguimos sin un "9" de área. ¿Quién llena ese espacio?

—Se busca un delantero alto, fuerte. Los técnicos andan buscando un Salomón Rondón, un delantero que sabe apoyarse, abrir espacios, pero eso en el fútbol tico no lo hay.

# --¿Se está fallando en la forma de atacar?

Estamos fallando, y por mucho. Uno puede atacar con otras características. Ahí hay una tarea muy pendiente. Vea que el gol de Alcócer es una virtud del jugador, pero no es elaboración. El rompió con su velocidad y marcó diferencia. ■

IRÍAN A CLUBES DE PORTUGAL Y ESCOCIA

# Chamorro y Taylor viajaron a Europa para definir su futuro

# Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

El futuro de Gerald Taylor y Kevin Chamorro, defensa y arquero del Deportivo Saprissa, está en Europa.

Los dos partieron el domingo para efectuar las pruebas médicas y, de pasarlas, serán presentados de manera oficial por sus nuevos equipos. Gerald jugará con el Hearts de Escocia, el mismo equipo en el que milita Kenneth Vargas, y Chamorro llegará a defender el marco del Estoril Praia de Portugal. Los dos futbolistas se marchan de Saprissa por un préstamo de un año, con opción de compra.

"Me voy tranquilo, orgulloso del trabajo que realicé en Saprissa. Siempre traté de dar lo mejor para mi equipo y la afición. Me voy con la frente en alto porque sé que no me guardé nada y siempre traté de dar lo mejor", aseguró Chamorro en declaraciones a canal 7.

En el mismo medio, Gerald Taylor contó cómo se presentó la posibilidad de unirse al Hearts escocés.

"Todo fue muy rápido, empezó el torneo pasado y, a los 15 días, me dijeron algo de este



Gerald Taylor (izq.) deja el Deportivo Saprissa y se unirá al Hearts de Escocia. Aquí, junto a su hermano, Samir Taylor. SAPRISSA

equipo, que había posibilidades para integrarme al club y de una vez yo dije que sí, que sí quería ir", señaló Taylor.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, confirmó que el préstamo de Taylor y Chamorro es con cargo; es decir, que las instituciones europeas pagaron por tenerlos.

"En ambos casos lo que hemos estado hablando son préstamos con cargo, con una opción de compra bastante interesante, con un valor alto del mercado. Serían ventas muy poderosas y nosotros tenemos un beneficio inmediato con bonus y con un préstamo con cargo", dijo Gila el domingo en Teletica Radio.

La noticia de que los futbolistas costarricenses partieron a Europa ya fue difundida por medios de comunicación de ese continente. A Bola, de Portugal, dio a conocer en su sitio en internet: "Kevin Chamorro viaja a Portugal para unirse al Estoril Praia".

"Kevin Chamorro pronto se hará oficial como refuerzo del Estoril Praia, tal y como informó *A Bola*. El deportista ya se desplaza hasta Lisboa, teniendo que hacer escala en Madrid", indicó el medio luso. Destacó que Chamorro representó a Saprissa, equipo histórico de Costa Rica, en las últimas tres temporadas, y en la 2023/24 disputó 49 partidos. ■

### **Cristian Brenes**

cristian.brenes@nacion.com

La FIFA ya realizó una evaluación de los árbitros de Costa Rica, puso a prueba la tecnología del videoarbitraje en acciones reales y valoró el funcionamiento de la sala de operaciones de video (VOR). Prácticamente todo está listo para que el VAR sea una realidad en el fútbol tico, pero aún falta un paso crucial.

La certificación FIFA está pendiente, pero al parecer sus emisarios quedaron satisfechos con la prueba en Costa Rica. Sin embargo, no es suficiente con la inversión en equipos de audio y video por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), ni con las capacitaciones y prácticas de los árbitros. Es crucial que los clubes realicen los ajustes necesarios en su infraestructura; de lo contrario, no se podrá iniciar con el VAR en el torneo nacional.

Actualmente, los únicos escenarios certificados para la Primera División son el Estadio Nacional, el Alejandro Morera Soto y el Ricardo Saprissa. El Rafael Bolaños de Carmelita pasó su inspección final de FIFA el sábado.

La Fedefútbol explicó que los requerimientos para los equipos fueron: "las posiciones de las cámaras, la altura y posición de las torres de transmisión, el espacio donde los árbitros revisarán las acciones, y la ejecución de la tecnología, cableado, capacidad de internet y sonido".

El Torneo de Apertura 2024 se iniciará el próximo 21 de julio, por lo que el tiempo juega en contra.

La Fedefútbol realizó una inspección de los 12 estadios de la máxima categoría desde mayo de 2024, por lo que cada club conoce con claridad los ajustes que debe realizar.

Evaluación final. Un total de 38 árbitros ticos, así como la tecnología del VAR y la sala VOR, ubicada en el Complejo Deportivo de la Federación, fueron evaluados este fin de semana por la FIFA.

El instructor Óscar Julián Ruiz valoró el trabajo de los



Los árbitros de Costa Rica y el VAR fueron evaluados durante el fin de semana por instructores de FIFA, un paso clave para poner en marcha el videoarbitraje en Costa Rica. ALBERT MARÍN

AÚN SE REQUIEREN AJUSTES EN INFRAESTRUCTURA DE ESTADIOS

# El VAR está a un paso de ser una realidad en el país

La tecnología y los árbitros fueron evaluados el fin de semana

árbitros, mientras que Bhaveshan Moorghen supervisó el área de tecnología, que proporciona la empresa Quality.

"Es la tercera federación de Concacaf que tendrá el VAR, después de Estados Unidos y México. Algunos árbitros requieren un poco más de refuerzo, otros están muy bien. La FIFA envió para mirar cómo está la tecnología, van a utilizar nueve cámaras, mientras que algunos países utilizan menos. Incluso, en partidos cruciales tendrán más cámaras", dijo Ruiz.

La Fedefútbol explicó que los instructores de FIFA realizarán un informe que será clave para la validación del material humano y tecnológico del VAR en Costa Rica. En este documento incluirán las recomendaciones para dejar todo listo y acreditar al país para el uso oficial del VAR.

Los enviados por FIFA se marcharon con buenas sensaciones de lo visto en los ejercicios prácticos efectuados en el Rafael Bolaños y en la Federación. El siguiente paso es esperar sus valoraciones finales y que los clubes cumplan con los requerimientos.

"De parte de nosotros, como árbitros, ya nos encontramos listos. Estamos en la última etapa, que es la certificación de FIFA. Estamos a la espera de la indicación administrativa para incorporar el VAR en Costa Rica. En este proceso hay 38 árbitros, que se dividen en centrales y los asistentes, que son AVAR", señaló el árbitro Jesús Montero.

La Fedefútbol pretendía estrenar el VAR en la Recopa el próximo 17 de julio en el Estadio Nacional. Sin embargo, esto dependerá de que se reciba el visto bueno de la FIFA. De lograrse, Saprissa y Alajuelense estrenarán el videoarbitraje en Costa Rica. ■

# Breves DEPORTES

# Saprissa renueva a Sequeira

REDACCIÓN. Saprissa extendió el contrato al zaguero Douglas Sequeira hasta mayo del 2027. "A sus 20 años de edad, el zaguero ha disputado 40 partidos oficiales con el primer equipo, tanto a nivel nacional como en competiciones internacionales", destacó Saprissa.

# Rival de 'Sele' cesa a técnico

REDACCIÓN. El partido ante Costa Rica fue el último para el entrenador argentino de Paraguay, Daniel Garnero, quien fue destituido ayer. Así lo informó la Asociación Paraguaya, tras el fracaso de la Albirroja en la Copa América. Los paraguayos cayeron 2-1 ante los ticos, para cerrar una participación en la que no sumaron un solo punto en tres presentaciones.



Daniel Garnero solo obtuvo dos victorias con Paraguay en 12 partidos. AFP

# Djokovic avanza sin problemas

Djokovic ya está en cuartos de final de Wimbledon, derrotando paso a paso las escasas posibilidades que se le veían de ganarlo por octava ocasión, a sus 37 años y recién superada una lesión de rodilla. Derrotó al danés Holger Rune, por 6-3, 6-4 y 6-2. Mañana disputará el pase a semifinales ante el australiano Alex de Miñaur.

# Vuelven la Euro y Copa América

REDACCIÓN. La Eurocopa y la Copa América ofrecen dos partidos de lujo para hoy. Se trata del inicio de las semifinales en ambos torneos. El España - Francia (1 p. m.) podría considerarse casi una final adelantada en el torneo europeo, mientras que el Argentina - Canadá (6 p. m.), aunque con claro favorito, no deja de ser un examen para Lionel Messi y compañeros. Mañana se jugarán el Países Bajos - Inglaterra (1 p. m.) y Colombia - Uruguay (6 p. m.).

**GANÓ AMBAS RAMAS DEL BOXEO** 

# San José mandó en el 'ring' de Guanacaste

# Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Con un récord de medallas de oro, San José impuso su ley sobre el cuadrilátero y se coronó campeón del boxeo, en femenino y masculino, de los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024.

Luego de seis días de intensa actividad en el Polideportivo de Abangares y tras un total de 248 combates, San José se erigió como el gran vencedor, alcanzando 28 medallas de oro, récord histórico para las justas.

Con este título, el equipo femenino de San José alcanza su quinta corona consecutiva, mientras que los varones capitalinos recuperan el sitial de honor que perdieron el año anterior ante Desamparados, cuando intentaban sumar cuatro trofeos al hilo.

"Esto es muy importante para nosotros y para la confianza de nuestros atletas que buscan tener un campo en la Selección. Han sido unos Juegos muy bonitos, en los que logramos salir invictos en dos días con más de 15 peleas ganadas", indicó Ricardo Jiménez, técnico de los josefinos.

En la rama femenina, San José salió campeón, Paraíso fue segundo y Desamparados



El equipo femenino de boxeo de San José alcanzó su quinta corona consecutiva en Juegos Nacionales. CORTESÍA ICODER

tercero; y en masculino, tras San José se ubicaron Desamparados y El Guarco.

Entre las delegaciones que llamaron la atención destaca la de Paraíso, a cargo del exatleta y entrenador Deiber Romero, quien con apenas nueve atletas logró cinco medallas de oro y una de bronce, lo que le permitió ocupar el segundo lugar en la clasificación general femenina.

Como atletas más destacados del boxeo fueron designados Chaumy Mora de Belén (57 kg juvenil) y Bryan Zapata, de San José (51 kg juvenil). ■

# PURO DEPORTE

MARTES 09 de julio del 2024

# → ENTREVISTA

VISTA Sergio Gila, gerente deportivo del Saprissa

Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

l domingo, minutos antes de la Supercopa, el gerente deportivo del Saprissa, Sergio Gila, ofreció una extensa entrevista a Teletica Radio, donde contó que Gerald Taylor y Kevin Chamorro viajaron a Europa porque los documentos que requieren para convertirse en legionarios los deben gestionar allá.

"Aparte del reconocimiento médico, está el permiso de trabajo y todos esos aspectos. Entre clubes está todo avanzado y, si todo sale bien, esperemos que en las próximas horas o días sean anunciados", detalló Gila.

También se refirió, entre otras cosas, a cómo está la situación de Warren Madrigal, la expectativa con el portero Abraham Madriz, el interés de Saprissa en el argentino Matías Palavecino y lo que quieren, o en realidad no quieren, con Mariano Torres.

### --¿Con Gerald Taylor y Kevin Chamorro serían ventas o préstamos?

-En ambos casos, lo que hemos estado hablando son préstamos con cargo, con una opción de compra bastante interesante, con un valor alto del mercado. Serían ventas muy poderosas y nosotros tenemos un beneficio inmediato con bonus y con un préstamo con cargo. Para nosotros, serían negociaciones muy interesantes y, sobre todo, poniendo el nombre de Saprissa y de Costa Rica en Europa. Y que los jugadores tengan esa experiencia.

# --¿Saprissa tiene ofertas por Warren Madrigal?

—Actualmente, no hay ninguna oferta. Nosotros lo dejamos en las manos de los representantes, que son los que trabajan para traernos ofertas. No tengo ninguna notificación de su representante de que haya alguna oferta.

### --¿Con quiénes reemplazarán las salidas?

-En el caso de Gerald Taylor y de Kevin Chamorro, siempre confiamos en una promoción interna, miramos primero la casa. En la casa ya tenemos el reemplazo, por así decirlo, jugadores jóvenes, jugadores de proyección, y en quienes confiaremos.

### --¿Les sirvió la Copa América a los jugadores que tuvieron participación en la cotización internacional?

—Sí, yo creo que la Selección de Costa Rica hizo un buen papel, destacaron más los jugadores defensivos que ofensivos, y yo creo que es algo evidente, pero yo felicito el trabajo de la Federación y del profesor Gustavo Alfaro,



RAFAEL PACHECO

# 'Nosotros siempre hemos tenido una apuesta muy clara por los jóvenes'

El gerente morado habló largo y tendido sobre el futuro de figuras como Gerald Taylor, Kevin Chamorro, Abraham Madriz y Mariano Torres

porque hicieron un trabajo excelente. Cuatro puntos en ese grupo es algo de alabar y todos estamos felices. Los jugadores, no solo de Saprissa, sino del resto de clubes, se revalorizaron, es algo que a nivel país nos viene bien, y todos los jugadores que puedan salir a Europa, ya sean de Saprissa, de Alajuelense o Herediano, es bueno para todos; es ganancia.

# --Quienes se están yendo a Europa por parte de Alajuelense, Saprissa y Herediano son jóvenes. ¿Es esa la tendencia?

jóvenes. ¿Es esa la tendencia? —La tendencia internacional hacia Costa Rica es esa. Si se presentara una opción para un jugador de 25 o 26 años, no66 Si estuviéramos jugando mundiales sub-20 y sub-17, los jugadores estarían saliendo antes de lo que salen".

sotros también la escuchamos, pero yo veo más difícil que algún equipo europeo se interese en algún jugador costarricense de esa edad. Es más fácil que sea un joven, que lo vean como una apuesta de cuatro o cinco años, que sea alguien

que se revalorice. Saben que la Selección de Costa Rica es buena y les interesa contar con alguien joven que vaya a disputar mundiales o Copa América. Tenemos que poner atención en eso, que la mejor generación de Costa Rica llegó en un momento en el cual la mayoría estaba jugando en Europa, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que estos jóvenes estén ahí posicionados, y ojalá que en cuatro, cinco o seis años también sea una generación de oro.

# --¿Hay una decisión de seguir creyendo en los jóvenes?

 Nosotros siempre hemos tenido una apuesta muy clara por los jóvenes. Saprissa es un club formador y ganador. A nosotros nos penaliza mucho que la Selección Sub-20 no esté jugando mundiales y, en este caso, la Mayor nos está ayudando para que los jóvenes se vean. Yo creo que hay mucho talento en Costa Rica, pero nos falta esa exposición.

# --¿Qué tanta confianza tienen en Abraham Madriz?

 Nunca hemos tenido ninguna duda, sabemos del potencial que tiene, incluso recordamos la final de Copa. Es un portero de gran nivel, teníamos claro que debíamos extender el contrato. Si se da lo de Chamorro, le va a hacer una gran competencia a Esteban Alvarado, y es algo que le va a servir para crecer. Es un portero del futuro, no solo para Saprissa, sino para la Selección. Vamos a apostar por él y tiene unas capacidades increíbles, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental. Creemos que tiene un gran futuro.

### --Tienen un cupo de extranjeros disponible. ¿Matías Palavecino es una posibilidad?

—En muchos mercados nos hemos interesado por él. En estos momentos no sé si es opción real; en otros momentos no se ha podido dar. Ahora es parecido, nos gustaría que fuera una opción para nosotros, porque es un jugador de gran nivel. No tiene nada que ver con Mariano Torres. Nosotros no vamos a buscar un sustituto para Mariano, porque queremos que él esté mucho tiempo, ojalá. Si ocupamos esa plaza, entendemos que sería con un jugador que nos va a venir bien, de gran nivel. Nos vamos a mantener pacientes. Si se diera una opción irrechazable de nuestra parte, que podría ser un jugador como Matías, aceleraríamos el tema.

### --¿Saprissa quiere que Mariano Torres se quede?

—No queremos ni pensar que Mariano Torres pueda marcharse en diciembre. Ojalá pueda estar varios años, no vamos a buscar en ningún momento un sustituto para Mariano, sería una falta de respeto hacia él. Ojalá esté con nosotros varios años ayudándonos, ganando títulos. Él tiene una ambición increíble y sabe que vamos a por el penta. Ojalá pueda seguir para ganar más títulos; está en un estado físico increíble.

### --Usted dijo que había que llevar con calma el espacio que deja Luis Javier Paradela. ¿Cuánto esperarán?

Eso nos lo irá marcando el mercado, los partidos; nosotros estaremos pacientes. Si se presenta una opción muy buena de mercado, iremos por él, evidentemente, porque así es el fútbol, pero, si no, evaluaremos bien. ■